







# DELICIAE ERVDITORVM,

4345

*p* 

· · · · · · · ·

.

### DELICIAE

# ERVDITORVM

SEV

VETERVM



# ANEKAOT N. N. OPVSCVLORVM

COLLECTANEA.

Collegit, illustravit, edidit,



FLORENTIAE. MDCCXLIII.

In Typographio D. Adnunciatae

# ILLUSTRISS. ET REVERENDISS. DOMINO D. IOSEPHO ALOISIO

# EXPERTIO PATRICIO MOLFETTENSE

PRAESVLI DOMESTICO BENEDICTI XIV. PONT. MAX. REFERENDATIO SECRETARIAE TT SACRAE RITVVM CONGREGATIONIS

CONSVLTORI.



Io. Lamius dedico confecroque



Vem alium, PRAESVL AMPLISSIME, dignum mei huius libelli Patronum, adfertorem-

que benevolum, desiderare & quaerere poteram, nisi TE, Vi-¥ 3

rum multiiugi eruditione praestantem, avita nobilitate conspicuum, & Ecclesiastica dignitate praefulgentem, cuius tutelam favoremque volumen ipsum iure quodam suo aut meretur, aur exigit? In eo enim Zenonis Pistoriensis, Italici Poetae perantiqui, Poemation, in obitu Francisci Petrarchae, Poetae itidem praeclarissimi, lucubratum, continetur: a quo Zenone, per illustres antiquae prosapiae gradus, genus in Te suum Avia Tua materna, illius generis ultima, derivavit. Iure igitur cognationis patrocinium Tuum hoc carmen perfequitur, dum Maiorum Tuorum nomen, doctrinam, gloriamque praesefert, & ad seros

nepotes, & fecula ventura, transmittit. Porro gaudebis, opinor, dum opusculum evolvendo inter Te, & Poetam illum, quamdam ingenii, morum, & conditionis, similitudinem deprehendes: ille enim litteris, prout tempora illa ferebant, fatis excultus; Tv exacta scientia, & multigenis cognitionibus, praeditus emicas: ille Patavii Principi, pererudito quidem, & eruditorum hominum fautori munifico, acceptus gratusque fuit; Tv Pontificis Maximi, & quidem doctissimi, doctorumque virorum amantissimi, gratiam benevolentiamque mereris: ille suae aetatis Litterato. rum amicus, & aestimator libe-\* 4

ralis; Tu pariter in disciplinas, liberalesque artes, propensus, iis instructos homines magnopere probas, eorumque confuetudine mirifice delectaris. At quod in spem me erigit haud abs TE, PRAESUL PRAE-STANTISSIME, hoc munusculum despectum iri, illud certe est, quod Tuis fuafionibus permotus ad hoc Poemation edendumadgreffus fum; Tyque blandus Epyodión codicem ipsum operis, manu exaratum, quo in editione uterer, commodasti, consanguinei Tui opus publici iuris factum, & una Maiorum Tuorum laudes evulgatas, fine modestiae dispendio, sed non sine iusta voluptate, spectaturum

manifesto indicio testatus. Nec δυδέν πρός Διόνυσον existimabis in-Poematii calce Italica veterum quorumdam Poetarum ad Franciscum Petrarcham, illorum omnium facile Principem, carmina adferipta; utpote quae, a Zenonis argumento haud prorfus aliena funt, & in eximio vate laudibus ferendo. illius carminibus mirabiliter, confonant. At aliane huius voluminis pars, quae Catalogum codicum MSS. Graecorum in vulgus prodit, minus Tibi conveniat, & fortasse displicent? Nihil minus, nisi me omnia fallunt. Nam si ad libros MSS. respicio; & Tv plurimi eos facis, Maiorumque

x Tuorum exemplum laudabiliter imitaris, quorum Hieronymus Zenonius, Canonicus Pistorienfis, vim librorum manuscriptorum ingentem suae Ecclesiae SimmystisqueCanonicis legavit. Si vero codicum linguam, & qualitatem considero, Tv quoque ex illa Italiae parte oriris, quae Magna Graecia olim dicta est, cuius urbes Graecae, & Graecus fermo, qui usque ad tempora nobis proximiora permansit, & multa sui adhuc vestigia conservat; non unus autem istorum librorum Auctor Calaber aut memoratur, aut deprehenditur. Eruditum insuper Praesulem litteraria historia, & quidem non contemnenda,

quae in hoc Catalogo exstat, haud modice delectabit; probabisque studiosi iuvenis, Phil. Elmii, in eo Latine vertendo, conatum, sedulitatemque laudabilem. Non uno igitur titulo meum integrum volumen, quod in obsequis argumentum, Tibi, tamquam Numini Praestiti, anathema venerabiliter confecto, Tibi gratum acceptumque fuerit, Vir Amplissime; adeoque illud Tua iam clientela non indignum, Tuo patrocinio praesidioque gavisurum esse confido; quod quidem ut diuturnum fit, TE felice ac sospite a Deo Opt. Max. in longum aevum fervato, enixe ab eodem Numine precor. Vale. Dabam Florentiae X. Kal. Decemb. A. S. MDCCXLIII.

CAN-

# CANDIDO LECTORI 10. LAMIVS S. D.

Vum in manus meas Codex Graecus, a de-Hissimo & clarissimo Scipione . Maffeio mibi commodatus, forte fortuna pervenisset, re perissemque incertae cuiusdam Bibliothecae Catalogum esse, multosque auctores, & libros in eo recenseri ac memorari, qui non alibi facile occurrant: & vidissem insuper illum a Florentinarum Ephemeridum Scriptoribus maxime laudatum celebratumque fuisse, & ex eo multo excerpta ac selecta in vulgus prodita; ut litterariam historiam omnimodis iuvarem, illum inter has Eruditorum delicias publici iuris facere deliberavi ; quum buius Catalogi ope non suppleri & augeri tantum, sed corrigi etiam, & perfici , posse litterariam bi-Storiam perspicue intellexissem. Quum vero bis Catalogus secundum elementorum ordinem digestus fit , totam litteram B bis dedimus , desperantes tamen reliquum nos olim edituros efle , quum Codicem MS. quo uft fuimus , a ce-

celeberrimo Maffeio instanter enixeque repetitum, iam ei domino restituerim. Attamen & haec pars baud inutilis profecto fuerit, etiam bis, qui Graecas litteras ignorant; quum e regione Graeci contextus Latinam Phil. Elmii, viri ob buiusmodi labores alias noti , interpretationem adposucrim. Codex bic chartaceus eft , scriptus Graece facculo XVI. utpote in quo Arfenii Monembafienfis mentio fit; & in eo librorum quorumdam etiam typis excuforum descriptio babetur , licet paucorum . At qui volumen nostrum ad instae molis complementum excrescat, deficiente exemplari illo? Supplevimus quidem addito Appendicis loco Zenonis Fistoriensis Poemacio Italico , quod in Francisci Petrarchae obitu lucubravit . De eo autem nibil alind bic addimus, quod multa adnotata fuerint in Italica Praefatione , quae Poemation apportune apteque praecedit. Quum vero pagellae quaedam vacuae superessent , carming nonnulla Italica veterum Poetarum addidimus, quae a Zenonis argumento non abludunt : ea funt Minghini Ravennatis , Matthaei Landoctii F. Albizii, Magistri Antonii Ferrarienfis, Comitis Ricciardi, & Franchi, feu Francisci Sacchettii , Carmina quidem illa Minghini, Matthaei, & Franchi band slias edita fuerant ; Antonii Ferrarienfis

vulgata erant, sed corrupte; Comitis autem Ricciardi, Crescimbenius edidit, sed quum ad manus omnium non sint, beic iterum publici iuris facinus; omnia autem ex MSS. Bibliothecae Riccardianae libris eruinus. In lode di Monfig. Giufeppe Luigi Esperti per aver procurata l'edizione del Poema di Zenone da Pistoia, Sonetto del Signor Abate Giuseppe Clemente Bini.

VIrtù, fplendi oramai lieta, e ficura, Di gloria nel fiorito almo fentiero; Vinto è il crudo livor, vinto è il fevero Nemico, che la tua beltade ofcura.

Inclito Eroe, che d'alta vena, e pura, Di Partenope bella entro l'Impero Origin traffe, esperto al valor vero, Le Muse affranca, e di lor opre ha cura.

Nè fia stupor se al Ciel Toscan distende I siammegganti rai: del gran Zenone Al chiaro lume la sua face accende.

E fe l'Etrusco Cigno infonde e pone Virtù nel petto del Nipote, ei rende Ora a lui vita e onor, fama e corone.

# CATALOGVS

LIBRORVM MANVSCRIPTORVM.

# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

# ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

XEIPI ΓΡΑΦΕΝΤΩΝ

Α'γνώς Βιβλιοθήκης.



Ιβλίον δε τέρε μικρε μής κας, ενδεδυμενον δερματι κυανώ, εν ώ εξσι ταδε.

Θηκαρᾶ ὔμνοι κὶ ἐυχαὶ λεγόμεναι κατὰ τὰς ὥρας τῆς ἐκκλησιας, κὸ τὰς ἀδὰς τἔ ↓αλτῆρος

nad' nuepur.

Τε σορεπατρός ήμων Α'ββε Θαλαπίε το λίβυος περί αγαπης εξ εγπρατείας πρός Παυλόν πρεσβυτερον εκατονταδες δ

<sup>(1)</sup> Heinc forte recte colligatur eum, qui hunc Catalogum contexuit, Monachum fuisse; & haec

# CATALOGVS

LIBRORVM MSS.

GRAECORVM

Incertae Bibliothecae.

Phil. Elmio Florentino Interprete.

Į.

TOMO ENANUELE



Odex fecundae longitudinis parvae, contectus pelle cyanea, in quo haec funt.

Thecarae hymni & orationes, quae dicuntur fecundum horas Ecclesiae, & cantiones

pfalteris per diem .

Sapientis Patris nostri (1) Abbatis Thalassii Libyis de dilectione & continentia ad Paulum Presbyterum Centuriae IV. Tom. I. A 2 & de

haec quoque Bibliotheca cuiusdam Monasterii fortasse erat. κὶ περί διαφόρων ύποθέσεων έκκλησια-SIXOV .

Τε μακαρίε Ιωάννε τε καρπαθίε κεφα-

λαΐα έκκλησιατικά ριζ'.

Τε αυτε πρός τες από πς Ινδίας προτρέ φαντας μοναχές κεφαλαία 55'.

Τε σοφε πατρός ημών Νείλε περί προσ-

οιχής κεφαλαΐα ρές.

Α'ν θολογιον ήθικον, πονηθον Ελία τινί πρεσβυτέρω και έκδικω.

Τε σορε πατρός ήμων Νείλε πεεί προσδ.

Τε αγίε Διαδόχε επισκόπε πόλεως ςω-รเหตุ รที่รู ที่สะเคย ระ imupine, เมลτονταίδες τέπαρες.

Τέ σοφε πατρός ημών Συμέων τε νέε καί θεολόγε, ηγεμένε μονής τε αγίε Maμάντος της ξηροκέρας, κεφαλαΐα πρα-κτικά και Θεολογικά.

Ε'υαγρικ τέ ον σκητα άσκητικά κὶ ήθι-

κα κεφαλώσα.

Τέ ον αγιοις πατρος ήμων Μαξίμε, περί αγαπης και αλων υποθέσεων έκκλησιαςικών, εκατονταθες δ'.

Υποθηκαί τινες έπηλησιαςικαί καλέ-

μεναι Ε'γχειρίδιον.

Νικήπα μοναχέ και πρεσβυτέρε της μο-गमें द इडिटांड के इमरे बंक , quoina nai yvwμικά κεφαλαΐα, δίηρημένα είς τρείς έκατουπάδας.

& de diversis argumentis Ecclesiatticis.

Beati Ioannis Carpathii Capita Ecclesiatlica CXVII.

Eiusdem ad monachos, qui ex India exhortati sunt, Capitula XCVI.

Sapientis Patris nostri Nili de oratione Capita CLXVI.

Anthologion, seu Florilegium morale. elaboratum ab Elia quodam Presbytero & Ecdico, seu Defensore.

Sapientis Patris nostri Nili de oratione.

Sancti Diadochi Episcopi urbis Photices Epiri Illyrici, Centuriae IV.

Sapientis Patris nostri Simeonis Iunioris & Theologi, Abbatis monasterii Sancti Mamantis Xerocerci, Capita practica, & theologica.

Evagrii Scetensis Capita ascetica & mora-

lia.

Santi Patris nostri Maximi de dilectione, & aliis Ecclefiafticis argumentis, Centuriae quatuor.

Sententiae quaedam Ecclesiasticae nuncu-

patae Enchiridium.

Nicetae Monachi, & Presbyteri Monasterii Studii, Pectorati, Capitula physica, & gnomica in tres Centurias divifa. Sa-A 3

6
Τε σοφε πατρὸς ήμῶν Συμέων τε νές
θεολόγε περὶ διαφορᾶς προσοχῆς καὶ
προσουχῆς.

Τε άγίε Μάρκε πεεί μετανοίας.

Τε αυτε λόγος νεθετικός πρός τινά Νι-

### β

Βιβλίον τρίτε μήκες, ένδεδυμένον δέρματι κυτρίνω, περιέχει δε ταῦτα. Α'ββᾶ Μάρκει περί παραδείσει ѝ νόμε

πατρικέ .

Περί τῶν οἰομένων εξ ἔργων δικαιξσθαι. Περί μετανοίας τοῖς πᾶσι πάντοτε προσ-

Τε αυτό Αββά αποκρισις πρός τες αποροιώτας περί το θείε βαπτίσματος. Αντίγραφον παρά Νικολάε πρός Μάρκου άσκύπν:

Τε αυτε συμβελία πρός την έαυτε ψυ-

Τε αυπ αντιβολή προς σχολαςικόν. Η συχία πρεσβυτέρα προς Θεόδαλον λόγος τυχωφελής περί νή τως η άρεπης κεραλαιώδης

Τα λεγομενα αντιρόντικα κὶ δικτικά. Διαδόχε έπισκόπε φωτικής κεφαλαΐα πρακτικά.

Τε άγιε Νείλε περί απτημοσιώνης η περί πων τρόπων τρίων πης εθχής. ΛόSapientis Patris nostri Simeonis Iunioris Theologi, de differenti attentione & oratione.

Sancti Marci de poenitentia.

Eiusdem Sermo admonitorius ad Nicolaum quemdam, qui erat ei carus.

#### II.

Codex tertiae longitudinis cytrina pelle contectus, continet vero haec.

Abbatis Marci de Paradifo , & lege pa-

De iis, qui putant ex operibus iustificari. De poenitentia omnibus ubique conveniente.

Eiusdem Abbatis responsio ad eos, qui du-

bitant de divino Baptismate. Responsum a Nicolao ad Marcum asce-

Einsdem consilium ad animam suam.

Einsdem collatio ad Scholasticum.

Hesychii Presbyteri ad Theodulum Sermo animae utilis, de sobrietate & virtute; summarius.

Quae dicuntur Antirrhetica, & Euctica. Diadochi Episcopi Photicae Capita pra-

Sancti Nili de paupertate, & de tribus modis orationis. Λόγος τε άγία Α'ρσενία ἄνευ επιγραφής της υποθεσεως . Πατλαδία τε κατά Βραχμάνος isopia . Τε άγία Μάρκα κεφαλαΐα νηπτικά .

# Α'γαθήμερος.

Βιβλίου πρώτε μήχες, δυθεδυμένου δέρματι πορφυρώ περιέχει δε ταύτα. Αγαθημέρε γεωραφία. Η ροδότε ίσοριών ή πρώτη απελής.

Ε΄ ρμε τρισμεγίσε ι ατρομαθηματικά. Θεοφίλε επιστωαχωγή περί κοσμικών καπαρχών.

Λαερτίε Διογένες βίοι φιλοσόφων δέκα ων ο έσχαπος ἀτελής. Εὐναπίε βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιςων νή.

Επισολαί πολλαί κὶ διάφοροι τε άγίε Γρηγορίε τε Θεολόγε προς διαφόρες εμισκόπες . ή δ' έπιγραφή

Α'γαθημέρε γεωγραφία.

### 8.

# Α'έτιος α'.

Βιβλίον πρώτε μήπες πάνυ μεγάλε ελ πλατυ, παλαιότατον, έν χάρτη δαμασκινώ γεγραμSermo Sancti Arsenii absque inscriptione argumenti.

Palladii de Brachmanis Historia. Sancti Marci Capita de sobrietate.

#### III.

# Agathemeri.

Codex primae longitudinis purpurea pelle coopertus, in quo haec funt.

Agathemeri Geographia.

Herodoti Historiarum liber primus in fine mutilus.

Mercurii Trismegisti Iatromathematica. Theophili Collectio de mundi principiis.

Laertii Diogenis Vitae Philosophorum decem, quarum ultima imperfecta in fine.

Eunapii Vitae Philosophorum & Sophistarum quinquaginta octo.

Epistolae multae & variae Sancti Gregorii Theologi ad varios Episcopos. Haec autem inscriptio est: Agaibemeri Geographia.

TV

### Actius I.

Codex primae longitudinis omnino magnus, & latus, antiquissimus, in charta

γεγραμμένον αρίσως και τεχνιέντως κάλ λισα κὶ άρτιως πάνυ, ένδεδυμένον δέρματι κυανώ: έχει δε Λετίν ίατρο βιβλία ιζ΄, ά συνηθρόισεν έκ πολλών ; έν συνό (ει.

# A'éT105 B'.

Βιβλίου πρώτυ μάπυς μεγάλα, ένδεδυμένου δέρματι πυανώ: περιέχει δε βιβλία ίατρικά Λ'ετίυ ις': γεγραμμένου έν χάρτη γραμμασι κακοσχημοις.

# Α'έτιος γ'.

Βιβλίον πρώτε μήτες μες άλες, ένδεδυμένον δέρματι ώχρῷ: έχει δ' έν αυτά Α'ετίε βιβλία ἰατρικά ι΄: δηλαδή ἀπό τε έ': μέχρι τε ιέ'.

# A'étios &.

Βιβλίον πρώτε μένες μεγάλε παχύ, ένδεδυμένου δέρματι κυάνῷ έχει δ' Λετίε Βιβλία ἰατρικά ις'. άπο τε ά άρχόμενα... Damascena, scriptus optime & artificiose & pulcherrime; & bene prorsus, contectus pelle cyanea. Habet vero Aetii Medici libros septemdecim, quos collegit ex multis in compendium.

#### V

#### Actius II.

Codex primae longitudinis magnae; cyanea pelle contectus. Continet vero libros Medicos Aesii sexdecim. Scriptus in charta litteris male formatis.

### ΫĨ.

# Actius III.

Codex primae longitudinis magnae, & crassus, lutea pelle contectus. In se vero habet Aetii libros Medicos decem, a quinto videlicet usque ad quintum decimum:

# VII.

# Actius IV.

Codex primae longitudinis magnae, craffus, coopertus pelle cyanea. Continet vero Actii libros Medicos fexdecim, qui a primo incipiunt.

# Α'έτιος ε'.

Βιβλίον πρώτε μήπες μεγάλε παχύ, ένδεδυμένον δέρματι κυανώ. Έχαι Α'ετία βιβλία ιατρικά ι'. άπο τε πεντέρα δηλαδή μέχρι τε ιδ'.

#### ა,

### A'éTIOS 5'.

Βιβλίον δευτέρε μήκες μεγάλε πάνυ και παχύ ενδεδυμένον δερματι πρασίνα. "Εχει δε Α'ετίε ιατρικά βιβλία δ' άπο τε πεντέρε δηλαδή μεχρι τε ογδου. Καὶ Γαληνέ περί Βηριακής, προς Πίσωνα.

### ľ

# Α' θανάσιος είς τός προφήτας.

Βιβλίον πρώτε μήχες πάνυ μεγάλε παχύπ καὶ παλαιόν το βεβρανω, ένδεδυμένον δε δερματι πρασίνω . είσι δ΄ το 
αυτώ λόγος τ΄, είς διαφορες έορτας 
πών άγίων, κ ύποθεσες πολλών αγίων 
κὶ ἱερών διδασκάλων, ών τον κατάλογον εύρήσεις κατά τάξιν άλφαβήτε το 
τῆ άρχη τη βιβλίε δν διά το πλήθος 
κατ ἐγγρα μενν ώδε. Δια δε το είναι 
έξη-

#### VIII.

#### Actius V.

Codex primae longitudinis magnae, craffus, contectus pelle cyanea, in quo funt Aetii libri Medici decem, a quinto fcilicet usque ad decimum quartum.

## IX.

# Actius VI.

Codex secundae longitudinis, magnae omnino, & crassus, indutus pelle prasina. Habet vero Aesis libros Medicos quatuor a quinto scilicet usque ad octavum; & Galesi de Theriaca ad Pisonem.

### X.

# Athanasius in Prophetas.

Codex primae longitudinis, omnino magnae, & crassus, & antiquus, in membrana, contectus vero pelle prasina. Sunt autem in hoc Sermones nonaginta septem in diversas Sanctorum sessivitates, & argumenta multorum Sanctorum, & sacrorum Magistrorum, quorum catalogum invenies alphabetico ordine digestum in principio libri, quem

14 εξήγησεν τε Α'Θανασίε εἰς τες προφήτας, εξερέπος έγρα μαμεν των έπεγραφων τε βεβλίε ως άνω.

#### ıa'

### Α' θανάσιος, κὶ ἄλλα πολλά τῆς Θείας γραφῆς.

Βιβλίον πρώτε μήκες μεγάλε, ενδεδυμένον δέρματι κυανώ, περιέχει δε συναγωγάς διαφόρες περί διαφόρων ύπο-Βέσεων παρά πολλών ελ διαφόρων άγίαν συναχθείσας, είς διαφόρες ύποθέσεις.

Ε΄τι τον βίον τῆς όσίας Μαρίας τῆς ἀιγυς πτίας.

Ε'πειτα τε Χρυσοςόμε λόγον περί κα-

Τε αυτέ επίλυσιν τε πάτερ ήμων.

Είπα τε άγίε Α' θανασίε κατά άρειανών λόγες τρώς.

Μετά ταυτα δε τε άγιε Α Βανασιε άποπρίσεις πρός τὰς έπενεχθείσας αυτώ έπερωτήσεις παρά τινών όρθοδοξων περί διαφόρων πεφαλαίων. propter prolixitatem heic non scripsimus. Quum vero sit expositio Athanasii in Prophetas, scripsimus praecipue libri inscriptionem ut supra.

#### XI.

### Athanasius, & pleraque alia Sacrae Scripturae.

Codex primae longitudinis magnae, cvanea pelle contectus. Continet vero Collectiones varias de differentibus argumentis per multos & varios Sanctos elucubratas in varia argumenta.

Insuper vitam Sanctae Mariae Aegyptiae,

Postea Chrysostomi Sermonem de contritione.

Einsdem enarrationem Dominicae Orationis.

Interim Sancti Athanasii adversus Arianos Sermones tres.

Post haec vero Sancti Athanasii Responfum ad interrogationes adductas ab aliquibus orthodoxis de differentibus capitibus.

# Α'ιλιανός α'.

Βιβλίον πρώτε μήχες ενδεδυμένον δέρματι λευκώ πεπλυμυσμένον μέλανι, ε ή έπιγραφή Λ΄ιλιανέ τακτικά, ε Ο νοσανόρε εραπγικά, ελ Λ΄ινώε πολιορκητικά.

### 12'

### Α'ιλιανός Β'.

Βιβλίον δευτέρε μήπες ενδεδυμένον δέρματι πρασίνω, περιέχει δε ταυπα.

Α'ιλιανέ περί παρατάξεων.

Βησαρίωνος έπιτάφιος λόγος εἰς την κυρίαν Κλεόπην τω βασιλείσαν τω παλαιολογίναν.

Γεωργία γεμιτά έπερος είς αὐτίω.

Α'λεξάνδρα άφροδιστέως περί πράσεως ή αυξήσεως. η δ' επιγραφή, Αιλιανή, και άλλα.

#### ıS

# Ailiavos y'.

Βιβλίον πρώτυ μήκως ενδεδυμένον δέρματι πρασίνω, ή δ' έπιγραφή, Αίλιανδ ποικίλης ίσορίας.

#### XII.

#### Aclianus I.

Codex primae longitudinis, albae pellecoopertus, nigra variatus, cujus inscriptio: Aeliani Tactica, & Onosandri Strategica, & Aeneae Poliorcetica.

# XIII.

# Aclianus II.

Codex tertiae longitudinis prasina pelle contectus; continet vero haec: Acliani de instruendis aciebus. Bessarionis funebris Oratio in Dominam Cleopem Imperatricem Palaeologinam.

Georgii Gemisti altera in eamdem.
Alexandri Apbrodisiensis de temperamento,
& augmento. Inscriptio Aeliani, & alia.

#### XIV.

# Aelianus III.

Codex primae longitudinis prafina pelle indutus, cuius inscriptio: Aeliani variae Historiae.

Tom. I.

В

Ac-

### Αίσχυλος μετά σχολίων α'.

Βιβλίον δευτέρε μένες, ενδεδυμένον δερματι χυανώ. Εχει δ' εν αυτώ ταῦτα. πρώτον

Σκηπίωνος δνειρον μεταφρασθέντα παρά. Μαζίμε τε πλανέδε.

Ε'τι, Μακροβικ έξηγησιν είς τον αὐ-

Αίσχύλυ τραγφδίας ζ΄ μετα σχολίων, δελαδή Περσας, Α΄ γαμέμιστα, Προμηθεα Δεσμώπη, Ε΄ πτα έπὶ Θῆβας, Εὐμενίδας, Ι΄ κετιδας.

#### 15

# Αίσχύλε μετά σχολίων β'.

Βιβλίον δευτέρα μάχας ενδεδυμένου δέρ ματι λευχώ ή ώχρω. Ε'χει δε εν αυτώ τραγωδίας τε Λίσχύλα δ', Προμηθέα, Δεσμωπν, Επτά έπι θήβας Ευμενίδας.

# 15.

# Α'κτεάριος α'.

Βιβλίον δευτέρε μπακς ένδεδυμένον δέρματι κας ανώ, περιέχει δε ταύπα!

#### XV.

### Aeschylus cum scholiis I.

Codex secundae longitudinis cyanea pelle coopertus, in quo haec sunt. Primum,

Scipionis Somnium interpretatum a Maximo Planude.

Insuper Macrobii expositionem in eumdem.

Aefebyli Tragoedias septem cum scholiis, hoc est Persas, Agamennonem, Prometheum, Vinctum, Septem ad Thebas, Eumenidas, Supplices

#### XVI.

# Aeschyli cum scholiis II.

Codex fecundae longitudinis alba pelle, vel lutea tectus; habet vero in fe Tragoedias Aefobyli quatuor, Prometheum, Vinctum, Septem ad Thebas, Eumenidas.

#### XVII.

#### Actuarius I.

Codex secundae longitudinis, pelle castanei coloris coopertus. Continet vero haec.

B 2

Α' πτεαρίε περί έρων λόγες ζ'.

Τε αυτε βιβλιο, ιατρικόν περιέχον έν έπιτομή τ'ω της ιατρικής πάσαν τέzulw, cu hoyous s'.

Tรื ฉบารี ภายาว เทยาวยาลัง านี ปูบาเทรี ภาปματος πεφαλαΐα κ΄,

Τε αύτε περί διαίτης τροφών πεφαλαϊα

Θεοφίλε περί έρων μέρος τι.

Τε αυτέ περί διαχωρημάτων μέρος τι.

Γαλίως έκ τε λόγε το ιατρός, μέρος τι.

Τε αυτε έκ τε λόγε τε τέχνη ιατρική, μέρος τι, τε αὐτε έκ τε λογη.

Α' βικιανέ περί έρων έξελλωισθέν παρά τε Λ'ατεαρίε, δυσγραφού. Πραξεις τινές είς τινας ύποθέσεις ία-

τρικάς.

Οί δε λόγοι οί περί ερών είσιν έτοι.

Περί διαφοράς ερών λόγος εξς. Περί διαγνώσεως των ερών, λόγοι δύο.

Περί αίτιας των έρων λόγοι β.

Περί προγνώσεως πων έρων, λόγοι β

Οί δὲ εξ λόγοι οἱ περιέχοντες πάσαν τω ἰατρικώ τέχνην εν επιτομή, εἰσὶν ຂົາຍເ

Περί διαγνώσεως παθών λόγοι β΄. Περί Θεραπόντικής μεθόδε λόγοι β΄. Περί σωθέσεως φαρμακων λόγοι δύο.

Actuarii de urinis Libros septem.

Einsdem liber Medicus continens summatim universam Medicae facultatis artem in libris sex:

Eiusdem de operationibus spiritus animalis Capita viginti.

Einsdem de victus ratione Capita septemdecim.

Theophili de urinis partem quamdam. Eiusdem de separationibus partem quamdam

Galeni ex libro, qui inscribitur Medicus, partem quamdam.

Eiusdem ex libro, qui inscribitur Ars Medica, partem quamdam. Eiusdem ex libro. Abiciani de urinis, Graece versam ab Attravio, male scriptam.

Actus quidam in aliqua Medica argumen-

Libri vero de urinis hi funt :

De urinarum differentiis Liber unus.

De iudicio urinarum Libri duo.

De caussa urinarum Libri duo.

De praecognitione urinarum Libri duo. Sex vero Libri, qui omnem Medicam facultatem in compendio complectuntur, hi funt:

De morborum iudicio Libri duo. De curationis methodo Libri duo.

De compositione medicamentorum Libri duo.

B 3 Actua-



# Α'πτεάριος β'.

Βιβλίον δευτέρε μάκες όν χάρτη ένδεδυμένον δέρματι πορφυρώ. Έχει δ' όν αὐτῶ

Α' κτεαρίε ταῦτας: περὶ έρων λόγοι ζ'. οἴτινές εἰσιν έτοι.

Περί τῆς τῶν ἐρῶν διαφορᾶς λόγος ά.

Περί της διαγνώσεως αὐπών λόγοι β'.

Περί της αιτίας αυπον λόγοι β'. Περί προγνώσεως αυπον λόγοι β'.

Περί ένεργειών η παθών το ψυχικό πυδίματος κεφαλαΐα κ΄.

Περί διαίτης τροφών κεφαλαΐα εζ. Γαληνέ προς γλαύκωνα Θεραπουτικών Βιβλία β'.

Περί Βεραποντικής μεθόδε λόχοι δύο.
Περί Βεραπείας παθών ὰ τών είξωθεν φαρμάκων, ήγουν περί τῆς συνθέσεως τῶν φαρμάκων λόχοι β. ὧν δεύτερος ἀτελής, μετεπέθη δὲ ὁ λόγος ἐν τῷ βιβλιω τέτω, ὰ γέγονεν ὁ πρώτος ἐν τῷ χώρα τὰ δευτέρε, ὰ ὁ δίπερος ἐν τῷ πρώτος τὸν τῷ κρά τὸ ἐντέρε, ὰ ὁ δίπερος ἐν τῷ τὸν κρά τὸ ἐντέρε, ὰ ὁ δίπερος ἐν τῷ τὸν κρώτος ἐν τὸν τὸν τὸν κρώτος ἐν τὸν κρ

#### 13

# Α' κτεάριος γ'.

Βιβλίον δευπέρε μάκες ενδεδυμένον δέρματι πρασίνω. είσι δ' όν αυτώ τάδε. Πρώπν μού

#### XVIII.

## Actuarius II.

Codex secundae longitudinis chartaceus purpurea pelle indutus: Continet vero Astuarii haec:

De urinis Libros septem, quorum non-

nulli hi funt .

De urinarum differentia Liber unus . . .

De iudicio earumdem Libri duo.

De earumdem caussa Libri duo. De praecognitione ipsarum Libri duo.

De operationibus, & passionibus spiritus animalis Capita viginti.

De victus ratione capita septemdecim.

Galeni ad Glauconem de morborum curatione Libri duo.

De curationis methodo Libri duo.

De cura morborum, & de pharmacis; quae extrinscus adhibentur, scilicet de pharmacorum compositione libri duo; quorum scrum scrum sin fine mutilus. Transpositus vero suit liber in hoc codice; & collocatus primus in leco secundi, & secundus in loco primi; XIX.

#### 77

# Actuarius III.

Codex secundae longitudinis prasina pelle coopertus, in quo haec sunt. Primum B 4 AbiΑ΄ βικιαν επερί ερών, έξ Ιπποκράτις περί ερών, έχ τε Γαλήνε περί αὐτών,

έκ τό Θεοφίλε περί αὐτῶν. Συλλογαὶ μικραὶ κὶ κακῶς γεγραμμέναι. Ε΄πειτα Ίωάννε Α΄κτεαρίε, περί τῶν ἐρῶν λόγοι ξ΄. ὧν νὶ ἀρχνὶ τὸ πρώτε λείπει.

κάλλισα κὶ όρθως γεγραμμένοι.

Γαλίως πρός Γλαύκωνα βιβλία β΄. Ε΄τι το Α'κτυαρία περί πον ένεργειών το Τυχικό πνουματός κεφαλαΐα κ΄.

Τε αυτέ περί διαίτης τροφών κεφαλαΐα ιζ'.

# Α' πτεάριος δ'.

Βιβλίου δεστέρε μάκες, ενδεδυμένον δέρματι κυτρίνω. έςι δ' εν αυτώ ταυτα. Α κικαρίε περί έρων λόγοι ξ'.

Τε αυτε , Ι ατρικον βιβλίον περιέχον απασαν των τεχνην τῆς Ι ατρικῆς ἐν ἐξ

λόγοις εν έπιτομή.

Θεοφίλε περί ερών έκ το Γαλίως τῆς ἰατρικῆς τέχνης μέρος τι.

#### 20

### Α' κτεάριος ε'.

Βιβλίον πρώτυ μάκυς μεγάλυ , ἐνδεδυμεμένον δερματι κας ανώ μέλανι. Ε΄ χει δέ.

A'xTEA.

25

Abiciani de urinis, ex Hippocrate de urinis, ex Galeno de iisdem, ex Theophilo de iisdem.

Collectiones parvae, & male scriptae. Postea Ioannis Actuarii de urinis Libri septem, in quibus initium primi deest, optime, & recte scripti.

Galeni ad Glauconem Libri duo .

Însuper Astuarii de operationibus spiritus animalis Capita viginti.

Eiusdem de victus ratione Capita septemdecim.

# XX. Actuarius IV.

Codex fecundae longitudinis cytrina pelle contectus. Haec vero in eo funt.

Actuarii de urinis Libri septem .

Eiusdem Liber Medicus continens omnem artem Medicam in fex libris fummatim

Theophili de urinis, Galeni Medicae artis pars quaedam.

#### XXI.

# Actuarius V.

Codex primae longitudinis magnus, contedus pelle castanei coloris nigri. Habet vero. 26 Α'απαρίε ιατρικά βιβλία έ'. Είσι δε ταύτα.

Περί διαγνώσεως παθών λόγοι β'.

Περί θεράπευτικής μεθόδου; λόγοι β΄. Περί σωνθέσεως των άπλων φαρμάκων; λόγος ά:

# zβ

# Α'μμώνιος α'.

Βιβλίου δευτέρε μάνες μικρέ; ένδεδυμένον δέρματι πρασίνω. είσι σχόλια Αμμωνίε είς πὰς ε φωιάς, κι είς πο περί έρμιωείας; κ) ή έπιγραφή ως ἄνωθεν:

# xy

Α'μμωνία περί όμοιων κό διαφόρων λέξεων β'.

Βιβλίον δευτέρε μικρέ μήκες, δεδεδυμένου δέρματι κυακά. δε τῷ εἰστ ταῦτα. Α μιωνίε περὶ όμοιων κὶ δικφόρων λέξεων.

Ε<sup>ντι</sup> προβλήματά τινα φιλοσοφικά η ίατρικά:

Ι΄πποκράτες επισολαί τινες. Βυσταρίωνος επισολαί τινες το κανονίσματά τινα.

σεοδώρε το πτοχοδρόμο σχέδη μυάς.

Пері

Actuarii libros Medicos quinque; funt au-

De iudicio morborum Libri duo .

De curationis methodo Libri duo:

De compositione simplicium pharmacoriim Liber unus;

# XXII.

#### Ammonius I.

Codex fecundae longitudinis parvae prafina pelle indutus; in quo funt. Ammonii Scholia in quinque voces; & in librum de interprétatione; & inscriptio in superius:

#### XXIII.

Ammonii de similibus & variis dictionibus II.

Codex saecundae longitudinis parvae, cyanea pelle contectus; in quo haec sunt: Anmonii de similibus & variis dictionibus.

Item Problemata quaedam Philosophica, & Medica.

Hippocratis Epistolae quaedam Bessarionis Epistolae nonnullae, & Canonismata quaedam :

Theodori Ptuchodromi quafi muris.

De

Περί της ημέρας των φώτων, πώς ο θεολόγος λαμπροτέραν εκάλεσε της Κρι-

SE YEVVNOEWS.

Περί τε νης εύων τας τετραδοπαρασκευάς. Ε΄ τι περί το εί χρη έσθίειν πρέας ον αυταϊς ταϊς ήμέραις, εί τύχη έφρτη δε-

Hepi në ci Séxeo Sau rlui rospar Juxlui, μετά το ιέξεικονισθίωται το έμβρυον. Ε΄τι τε άμαρτάνειν ήμεις έςμον αίτιοι ή

εχ' ή φύσις. Περί τε, ώς δρω ύπόνειται ή ζωή έκα-· 58.

Περί τῆς αγίας τριάδος, η άλλων τινών πεφαλαίων θεολογικών.

# no

# Α μμώνιος η Μανασής γ'.

Βιβλίον δευτέρε μήνες ένδεδυμένον δέρ-ματι χυανώ, όν ώ έςτν. Α μμωνίε έξηγησις είς τας ε΄ φωνάς.

Μηχαήλε τε Ψελλέ αποπρίσεις κ έξη-

γήσεις σιωοπτικαί διαφοροι πρός πάς έρωπίσεις του βωσιλέως Μιχανίλ του Axxa.

Χρονικά τινά ου σιωό ζει παρεκβληθέντα έκ που βιβλίων της παλαιάς διαθήκης. Κωνςαντίνε Μαναονή σιωοψίς χρονική δια τίχων πολιτικών, τω αρχίω ποιε-HEVE

29

De die luminum, Cur Theologus fplendidiorem vocaverit luminum diem, quam nativitatem Christi.

De ieiunando in quatuor parascevis.

Insuper, an oporteat comedere carnem, iisdem diebus, si dominicum sessum contingat.

An suscipiat intelligentem animam postquam formatus est soetus.

Itidem, Peccandi nos caussa sumus, & non

An fit termino subieca vita uniuscuius-

De Sancta Trinitate, & aliis quibusdam capitibus Theologicis.

#### XXIV.

# Ammonius, & Manasses III.

Codex secundae longitudinis cvanea pelle obductus, in quo est

Ammonii Expositio in quinque voces.

Michaelis. Pselli Responsiones, & Expositiones dilucidae & variae ad interroga-

tiones dilucidae & variae ad interroga tiones Imperatoris Michaelis Duca.

Chronica nonnulla in compendium excerpta ex libris veteris Testamenti . Constantini Manassis Compendium Chro-

nicum versibus politicis, incipiens a

30 μένη ἀπό ατίσεως κόσμα και διήκασα μέχρι τῆς βασιλείας Νικηφόρα τὰ Βο-

Θεοδώρε το πτωχοπροδρόμε είχοι πολιτικοί, δίπτηρια πρός τον αυτοκράτορα Γωάνείω το Κομνίωου, ερατδίσαντα τότε κατά Περσών.

Τε αυπε εγκωμνιον προς τον αυτον βα-

σιλέα.

Μιχαπλυ το Ψελλο έρμιωεία είς τα άσ-

ματα τῶν ἀσμάτων. Τρύφωνος τράποι ποιντικοί, μέρος ἀπφ. τῶν περὶ διρέσεως Ἑρμογένες.

#### xe'

# Α'μμωνίε είς τώς ε' φωνάς.

Βιβλίου πρώτυ μικρύ μήκυς, ενδεδυμενου δέρματι πορφυρώ, ου ώ ές ίν. Νεοφύνι μοναχό διαιρεσις πεφαλαιωδώς

Νέοφυν μοταχε διαίρεσις κεφαλαιωδώς πάσης της λογικής πραγματείας Α΄ριτοτέλες:

Ε΄τι τε αυτέ όρισμων πολλών συλλογή, ές σωκλέζατο εν τής Α΄ρισοτέλες πραγματείας τ) άλλων τινών.

Θεοδώρα το προδρόμο, περί του μεγάλο τ) το μικρό, τι το πολλό τι ολίγο. Είς τα Ευκλείδο στοιχεία προλαμβανό-

Είς τα Εὐκλείδα στοιχεῖα προλαμβανόμενα έκ τῶν Πρόκλα , σποράδω κατ' ἐπιτομίω.

TEXX &

creatione mundi, & perductum usque ad Imperium Nicephori Botoniatis.

Theodori Ptochoprodomi Versus politici .
Vota ad Imperatorem Ioannem Comnenum, qui contra Persas bellum gessit.

Eiusdem Encomium ad eumdem Imperatorem

Michaelis Pselli Interpretationes in Cantica Canticorum.

Tryphonis Modi Poetici, pars Hermogenis ex libris de Inventione.

#### XXV.

Ammonii in quinque voces IV.

Codex primae longitudinis parvae purpurea pelle contectus, in quo funt.

Neophyti Monachi Divisio summaria totius
Logicae commentationis Aristotelis.

Itidem eiusdem definitionum multarum fylloge, quas collegit ex Aristotelis commentariis, & aliorum quorumdam. Theodori Prodromi de magno & parvo, & multo & pauco.

In Euclidis elementa excerpta ex libris Procli sparsim in compendio.

Pfelli

32 Φελου σχόλια είς τὸ ι' βιβλίον το Εὐκλείδο.

Νεοφύτε μοναχέ έτι διαίρεσις καλλίς η της πάσης φιλοσοφίας.

Ω'κέλλε τε λουκανέ, περί φύσεως τε παντός.

Α'μμωνίε εἰς τὰς ε' φωνάς, κ) εἰς τὰς δεκα καπηγορίας εξήγησις.

Μαγοντίνε εξήγησις είς το περι έρμη-

Α'μμωνίε είς το αὐτό.

#### x5'

# Α'μμώνιος η Φιλόπονος ε'.

Βιβλίον δευτέρε μεγάλε, ζη χάρτη δαμασκλωῷ πάνα παλαιον, ζηδεδυμούνον δερματί κυανῷ, ζη ὧ έςιν

Α'μμωνίε προλεγόμενα είς την φιλοσοφίαν.

Τε αὐτε σχόλια εἰς τὰς ε΄ φωτάς Πορφυρίε.

Πορφυρίε αι πέντε φωναί μετά σχολίων

Α'ρισοτέλες περί έρμιωείας μετά τινών σχολίων.

Α'ρισοτέλες αναλυτικών προτέρων το πρώπον μετά σχολίων.

Φιλοπόνε είς τὰς ι' κατηγορίας. 🐃

A'va-

Pfelli Scholia in tionum librum Eucli-

Neophyti Monachi item pulcherrima divifio universae Philosophiae.

Ocelli Lucam de natura Universi .

Ammonii in quinque voces & in decem categorias expositio.

Magentini commentarius in librum de elo-

cutione.

Ammonii in eumdem :

# XXVI.

# Ammonius & Philoponus V.

Codex secundae longitudinis in charta Damascena verustissimus, cyanea pelle indutus, in quo sunt: Ammonii Prolegomena in Philosophiam.

Eiusdem scholia in quinque voces Por-

Porphyrii Quinque voces cum scholiis qui-

Aristotelis de elocutione cum scholiis quibusdam.

Aristotelis Analyticorum liber primus cum scholiis.

Philoponi in decem Categorias.

Tom. I.

Ĉ

Ana-

Α'νας ασία η άλλων περί πίσεως η κατά Ι'αδαίων.

Βιβλίον πρώτε μήκες μεγάλε ζεδεδυμένον δέρματι έρυθρώ, περιέχει δε ή βίβλος Α'ναςασίε πατριαρχε θεουπόλεως.

Ε'τι Κυρίλου Α'λεξανδρείας, έκθεσιν THE OPPOSOES TISEWS.

Ε'τι Κύριλλον περί τριάδος.

Γρηγορίου το Θαυματοργό Βεολογίαν.

Χρυσοςόμε περί τριαδος.

Νικηφόρε πατριάρχε έκθεσιν πίσεως. Μητρωφάνες έπισκόπε Σμύρνης έκτεσιν

TISEWS.

Σχολαρίε πατριάρχε Κωνςαντίνεπόλεως άπολογίαν πρός του Α'μηράν έρωτήσων-דם אבף דוק דמי אףוקומים אוקנבשק.

Θεοφίλε πατριάρχε Α'ντιοχείας προς Αυτόλυχον έλλωα, περί της των χριςιαvar riseus, ni ött ta Beia dogia Ta καθ' νμάς άρχαιόπρα κὶ άλνθέσορά eior tav Aiguntianas to z E'Mluinas κὶ πάντων τῶν ἄλλων συγγραφίων.

Gaddais TE Inderions zard l'adaiss.

# A'vaságioc.

Βιβλίον τρίτε μήκες παλαιόν ον βεβρά-

# Anastasii & Aliorum de Fide & adversus Iudaeos

Codex primae longitudinis magnae coccinea pelle contectus. Continet vero liber Anastasii Patriarchae Theupolis,

Insuper Cyrilli Alexandrini Expositionem orthodoxae fidei

Item Cyrilli de Trinitate .

Gregorii Thaumaturgi Theologiam .

Chrysostomi de Trinitate .

Nicephori Patriarchae Expositionem fidei.

Metrophanis Episcopi Smyrnae Expositionem sidei.

Scholarii Patriarchae Constantinopolis Apologiam ad Ameram interrogantem de Christianorum side

Theophili Patriarchae Antiochiae ad Autolycum Graecum seu Gentilem, de Christianorum side, & quod divini sermones, qui apud nos sunt, vetustiores, & excellentiores sunt Aegyptiacis, & Graecis, & connibus aliis autoribus.

Thaddaei Pelusionae adversus Iudaeos.

#### XXVIII.

# Anastasius II.

Codex tertize longitudinis vetusus in.

νω ενδεδυμούου δε δερματι μελανίς

लंगां वेशे क्षे संगर्धे,

Α'νας ασίε τινές άποκρίσεις πρόδι τὰς ενεχθείσας αυτώ έπερωτισεις παρά τινών ορθοδόζων εν κεφαλαίσις κ.β., ών ο κατάλογος έςιν εν τη άρχη τοῦ βιβλίε.

#### z.5'

# Α'ντιόχε μοναχέ θεολογικά

Βιβλίου πρώτε μεγάλε μήχες, ένδεδυ: - μένον δέρματι χυανώ, νεωςί γεγραμ», μένον. εστί δέ

Αντιόχε μοναχέ της λαύρας μονής της Α ταλιώνης πρός Ευσάθιον ηγέμονον πόλεως Αγκύρας της Γαλατίας κεφαλαΐα ηθικά ρλίων ο πίνας ές νο έν τη άρ-

χη τε βιβλίε.

Ε΄τι Κυρίλω άρχιεπισπόπω Α'λεξανοδρείας, επισολή πρός Νεσόριον άρχιεπίσκοπον Κωνσωντινιπόλεως, εν ή προβάλλεται πεφαλαΐα τῆς πίσεως ιβ β τῶν μη σωνκαπατωθειμούων τούτοις ὑποβάλλεται τὸ ἀνάθημα

Θεοδωρήτε, των αυτών πεφαλαίων ανα. τροπαί, η έπισολή αυτέ πρός τον αρ.

χιεπίσκοπον Κυριλλον.

membrana, nigra pelle coopertus. In

eo vero funt :

Eiusdem Anastasii Responsa nonnulla ad quosdam orthodoxos in capita viginti duo distributa, quorum catalogus est in principio libri.

#### XXIX.

#### Antiochi Monachi Theologica quaedam I.

Codex primae longitudinis magnae, cyanea pelle indutus, nuper scriptus. Sunt vero,

Antiochi Monachi Laurae Monasterii Atalianae ad Eustathium Hegumenum Urbis Ancyrae Galatiae, Capita moralia centum triginta, quorum index est in principio libri.

Insuper Cyrilli Archiepiscopi Alexandriac-Epistola ad Nestorium Archiepiscopum Constantinopolis, in qua praemittuntur capita Fidei duodecim, & non consentientibus his subseribit anathema.

Theodoreti, eorumdem capitum subversiones, & eiusdem Epistola ad Archiepiscopum Cyrillum.

Eius-

38 Tairi Kunidan ézassah zad

Τε αυπ Κυρίλω επισολή πρός Ευόπτιου επίσιοπου, ελ απολογίαι των πεφαλαίων, οπω έσιν όραν ελ τας ανατροπάς πάσας.

Τε αυτέ λογος περί της ζεανθρωπή-

Ε΄τι τε αὐτε ύπομνης ικόν πρός Εὐλάβιον,

Τε αυπε πρός τον επίσκοπον Σενένσον.

Τε αυτά περί ενανθρωπήσεως το υίου ή λογου τε θεου.

Ε'τι το αψτό περί εικόνων.

Βασιλείε τε μεγάλε έκ τε είς τον άγιον Βαρλαάμ λόγε όμολογία τις πίσεως.

#### y,

# Α'ντιόχε παραινέσεις β'.

Βιβλίον δευτέρυ μικρο μήκυς ένδεδυμέ-

Α'ντιόχε παραινέσεις πρός Ευςάθιον ζυ κεφαλαίοις ρλ'.

Περί διαφορών ύποθέσεων εκκλησιας:-

#### λα

# Α'ππιανός Α'λεξανδρείς α'.

Βιβλίον πρώτε μήκες ζυδεδυμένον δέρματι κυανώ, ζυ ώ εἰσίν τινα βωμαϊκά. Α'ποEinsdem Cyrilli Epistola ad Evoptium, & Apologiae capitum, ubi & omnes subversiones videre est.

Eiusdem Sermo de Incarnatione Verbi-

Itidem einsdem Admonitorius liber ad Eulabium

Eiusdem ad Episcopum Sueensum Epistolae duae.

Eiusdem de Incarnatione Filii, & Sermonis Dei.

Insuper eiusdem de figuris.

Basilii Magni ex Sermone in Sandum Barlaam Confessio Fidei.

#### XXX.

#### Antiochi Admonitiones II.

Codex secundae longitudinis parvae crocea pelle contectus, in quo sunt Antiochi Admonitiones ad Eustathium in capitibus centum triginta. De variis argumentis Ecclesiasticis.

#### XXXI.

# Appianus Alexandrinus I.

Codex primae longitudinis cyanea pelle contectus, in quo funt Romana quaedam. C 4 ApolΑ'πολιναρίε μετάφρασις είς τον ξαλτήρα α'.

Βιβλίου τρίτε μήκες ζυδεδυμένου δέρματι

Εςί δε μετάφρασις τε Α΄πολιναρία είς τες ρε 4 αλμες τε Δαβίδ επεσιν πρωι-

#### $\lambda_{2}'$

Βιβλίον τετάρτε μήπες ενδεδυμένον δέρ-

#### ÿΫ

Γραμματική Α'πολλωνίε α'.

Βιβλίον δευτέρε μήπες ζυδεδυμούον δέρ-

Α'πολ-

#### XXXII.

#### Apollinarii Metaphrasis in Psalterium I.

Codex tertiae longitudinis cytrina pelle

coopertus.

Est vero translatio Apollinarii centum quinquaginta Psalmorum David versibus heroicis.

#### XXXIII.

# Apollinarii translatio Psalterii.

Codex quartae longitudinis prafina pelle

indutus .

In eo vero est Apollinarii translatio Psalterii, ut in primo; sed nihil sanum, etenim undique mendosus est, indosti cuiusdam manu exaratus.

Insuper multa desunt ex Psalmis, & Psalmorum etiam nonnulli, ut videre

est.

#### XXXIV.

# Grammatica Apollonii I.

Codex secundae longitudinis prasina pelle obductus.

Apol-

#### Α'πολλοδώρε βιβλιοθήκη α'.

Βιβλίου πρώτυ μάπυς ἐνθεθυμένου δέρμα. τι πυανώ. ἐςὶ δ' ἐν αυτώ μετὰ πὰν Α'ποιλοδώρυ βιβλιοθηπίω κὶ Δίωνος τὰ Χρυσοςόμυ ρητορική κὰ μελεταί.

Ε΄τι Θεμιτίε φιλοσόφε λόγοι ς' οἴτινες ε΄κ εἰσι τετυπωμενοι.

#### λς

#### Α'ποςολή παροιμίαι α'.

Βιβλίον πρώτα μικρά μάκας δεδεδυμούου, δέρματι κατασίκτω σίγμασιν έρυθροῖς κὰ κυτρινοῖς οἶον μαρμαρφ όν ὧ έσὶ συτ ναγωγά

Παροιμιών, κὸ συνθήκη

Μηχαήλε αποςόλη το Βυζαντίε κατά ςοιχώον.

#### λζ′

# Α'ρεταΐος ιατρός α'.

Βιβλίον πρώτε μήχες δυδεδυμένου δέρματι λευκόχροι, δυ ώ έςτη,

Αρεταία καππαδόκος ίατρα βιβλία ζων το μεν πρώπου έτιν αναρχου, είλικίπασι δε εξ άρχης κεφαλαία ζ. ομοίως δε κ

#### XXXV.

# Apollodori Bibliotheca I.

Codex primae longitudinis cyanea pelle contectus. In eo vero est post Apollodori Bibliothecam.

Dionis Chrysoftomi Rhetorica, & Decla-

Item Themistii Philosphi Sermones sex, qui excusi non sunt.

#### XXXVI.

# Apostole Proverbia.

Codex primae longitudinis parvae, pelle coopertus, punciis rubeis & cytrinis interstinta velut marmore, in quo est

Collectio Proverbiorum, & Compositio Michaelis Apostole Byzantii iuxta elementorum seriem.

### XXXVII,

# Aretaeus Medicus I.

Codex primae longitudinis, alba pelle indutus, infunt.

Arciaci Cappadocis Medici Libri septem, quorum primus est sine principio, defunt vero principio capita septem. Similiτο εβδομόν ες ιν ατελές. Ε χει δε μοvor negadaia C. n evenes de wolld έλλειπει έν τῷ μέσφ.

# Α ρεταίος β'.

Βιβλίου πρώτε μήχες ένδεδυμένου δέρματι

κυανώ, εν φ είσιν Αρεταίυ Καππαδύκος ιατρά βιβλία έπτα, ων το μεν πρώτον ές εν άναρχον, έλλει πεσε δε έξ άρχης πεφαλαΐα ζ΄ το δε εβδομον κ) αύτο απελές. Ε'χει δέ μόνον πεφαλαΐα S' ETI

Ρέφε Ε'φεσίε περί των έν κύσει νεφροίς παθών, ἀπελές.

Αρριανέ είς τα Επικτήτε α.

Βιβλίον πρώτε μήχες μεγάλε ἐνδεδυμέ-Ε'πικτήτε διατριβάς, και έξηγησιν. Σιμπλικίε είς το τε Ε'πικτήτε ενχειρίδιον.

Α'ρριανός είς τα Ε'πικτώτε β'.

Βιβλίου πρώτε μήκες μικρέ ένδεδυμένου δέρματι κυτρίνω, έν δ ές εν. Α'ρ'-

militer autem etiam septimus est in sine mitis. Habet vero capita septem dumtaxat, & in eo multa desunt in medio:

#### XXXVIII.

#### Aretaeus II.

Codex primae longitudinis cyanea pelle

contectus, in quo funt

Aretaei Cappadocis Medici libri septem; quorum quidem primus; est sine principio; desunt vero principio capita septem. Septimus vero & ipse sine carens; habet autem tantummodo capita quatuor. Item.

Ruphi Ephelii de morbis in vesica urinaria, & in ventre, in fine mutilus. XXXIX.

#### AAAIA.

Arrianus in libros Epicteti I.

Codex primae longitudinis cyanea pelle coopertus, continens Epičleti Differtationes, & Simplicii Expositionem in Euchiridium... Epičleti...

### XXXX.

Arianus in Libros Epicteti II.

Codex primae longitudinis parvae cytrina pelle tectus, in quo est.

46
Αρβιαίδ των Επίκτητε διατριβών έξηγησις έν βιβλίοις τέσαρσιν. έν δε τη άρχή τε βιβλία είστ εινες άναμητοείς ως άν εξη βιβλία είστ εινες άναμητοείς ως άν εξη περί βασίλειων κατά χρόνες άρχηθεν από τε Αδάμ η άλλα τινά μνήμης τινός ένεκα.

Ε΄τι άρις οτέλες η Βικών υικομαχείων ι'
μετά σχολίων.

Τέ αυτέ ήθικών μεγάλων βιβλία δύο. Λαερτίε είς του βίου τε Πλάπωνος.

# poor

# A'ppiaros y'.

Βιβλίον πρώτα μύπας ενδεδυμένου δέρε ματι ερυθρά κοπίνω. Ε'ςι δέ περι τῆς τὰ Λλεξανδρα ἀναβάσεως βιβλία ζ΄.

Ε'τι δε κ ίσοριας πρώπον Ι'νδιακής τε αυτέ .

κ ο έπιγραφη, Α'ρριανε ανάβασις γ'.

# 3 μβ

# Α'ρριανδο

Βιβλίου μήκας ένθεδυμένου δέρματι πρασίνω. Εςι δε

A pr

Arriani in Epiceti differtationes Expositio in libris quatuor. Initio autem libri sunt memoriae quaedam; exempli gratia: de Regnis secundum tempora ab initio, ab Adam; & alia nonnulla, memoriae cuiusdam gratia. Insuper,

Aristotelis Ethicorum Nicomachiorum Li-

bri novem cum scholiis.

Eiusdem Ethicorum magnorum libri duo. Ex libris Laertii in vitam Platonis.

# XXXXI.

#### Arrianus III.

Codex primae longitudinis indutus pelle rubea coccinea. In eo vero funt De Adfcenfu Alexandri libri feptem.

Itidem Historia Indica eiusdem. Inscriptio vero est Arriani Adscensus III.

#### XXXXII.

# Arrianus IV.

Codex secundae longitudinis magnae prafina pelle coopertus, est vero De Adscensu Alexandri. Inscriptio autem, ut supra.

# A'piseidns a'.

Βιβλίον πρώτε μάχες μίχρε ενδεδυμένου δέρματι κυανώ: εἰσί δ' εν αὐτῷ. Α ρισείδες λόγοι ιζ μετά τινών σχολίων Βι ἀποσημειώσεων, εν τῷ μαργέλῳ, γεγραμμούον εν βεβράνω ἀρίσως.

μδ

Α'ρισοξένα μασική, κὶ ἄλλά ἄλλων α':

Βιβλίον πρώτε μήκες μικρέ, δοδεδυμένον δέρματι κυανώ, δο ώ έςι ταῦτά: Α'ριτοξένε μεσικό:

Νιχολακ Λ΄ρταβασθε περί αριθμητικής . Το αυτό περί τος Ιηφοφορικής επισήμης . Γ΄σαλκ μοναχό το Λ΄ργυρό, μεθοδος όπως δα ευρίσκεν τος πλευρός των μη ρητων παραλληλογράμμων .

Θίωνος Α'λεξανδρίως είς των μεγάλων σωνταξιν το Ππλεμαία.

Πρόπλε Πλαπωνικέ εἰς αὐτίω.

Θέωνος έτέρα έχτεσις. Περί Ιππων Βεραπείας ανώνυμον:

με

# Α'ριςοτέλες δργανον α':

Βιβλίου πρώτε μέπες αικρά κι παχύ έντ δεδυμένου δέρματι πρασίυμι. ές: δε μό-

#### XXXXIII.

#### Aristides 1.

Codex primae longitudinis parvae contetus pelle cyanea; in eo vero funt. Aristidis Sermones septemdecim cum scholiis, & adnotationibus quibusdam in margine, scriptus in membrana optime.

#### XXXXIV.

Aristoxeni Musica, & alia aliorum I.

Codex primae longitudinis parvae contectus pelle cyanea, in quo haec funt, Aristoxeni Musica.

Nicolai Artabasdi de Arithmetica.

Eiusdem de Calculatrici Scientia.

Isaac Argyri Monachi Methodus quomodo oportet invenire latera non dictorum Parallelogrammorum.

Theonis Alexandrini in magnam constru-Rionem Prolemaei.

Procli Platonici in eamdem.

Theonis altera Expositio.

De equorum curatione, Anonymus.

#### XXXXV.

# Aristotelis Organum I.

Codex primae longitudinis parvae, & crassus, prasina pelle indutus. Est ve-

50 νου μέχρι της άρχης των τοπικών.

Καὶ Α'μμωνίε έξηγησις είς τὰς ε' φωνάς.

## µ5"

# Α'ρισοτέλες δρχανον β'.

Βιβλίον μήκες μεγάλε, ζυδεδυμένον δέρ-ματι έρυθρῷ. ἐσὸὶ δ'ζον αὐτῷ ταῦτα. πρώτον μεν έν τη άρχη σχολιά τινα είς τας ε φωνας.

Επειτα Α μμωνίε έξηγησις είς τας κατηropias.

Είπα μικρόν τι συνπαγμάτιον περί ορνί-

Είπα τις επίτομος έκδοσις είς τα περί έρμηνείας, τινός Ι'ωάννε φιλοσόφε Ι'ταλê.

Ε΄ πειτα τε Ψελλέ παράφρασις είς το αὐτό. Καὶ μετά ταῦπε το τε Α΄ρισοτέλες όργαvov , महत्त्वे भी गाँद गर्डे

Πορφυρία είσαγωγής, μετά τινών αποσειμειώσεων κ ψυχαγωγιών έν τω κειμένω. και μετ εξηγήσεως

Α'λεξάνδρε Α'φροδισιώς είς τὰ τοπικά ν μετ' έξηγήσεως. Μιχαήλε Ε'φεσίε είς דבק ססקוקומשק באנץ אצר.

Ε'ςι δε το βιβλίον πάνυ παλαιονώ καλώς γεγραμμένον ον χάρτη Δαμάσκηνω.

A'p1-

picorum, & Ammonii Enarratio in quinque voces.

Ammonis Enarratio in quinque voces

#### XXXXVI.

#### Aristotelis Organum II.

Codex fecundae longitudinis magnae, rubea pelle coopertus; in eo vero hace funt. Primum quidem in principio Scholia quaedam in quinque voces;

Postea Ammonii Enarratio in Categorias.

Inde parvum quoddam Opusculum de Avibus.

Item compendiaria quaedam editio in Libros de elocutione, cuiusdam Ioannis Philosophi Itali.

Postea Pselli Paraphrasis in idem .

Et cum his, Aristotelis Organum una cum Introductione Porphyrii cum quibusdam adnotationibus, & psychagogiis in textu, & cum entrratione Alexandri Aphrodisci in Topica, & cum expositione Michaelis Ephesii in Argumenta sophistica.

Codex vero vetustissimus est, & rulcherrime scriptus in charta Damascena.

D 2 Ari-

# Α'ρισοτέλες δργανον γ'.

Βιβλίον δευτέρε μήπες μίπρε ένδεδυμένον δέρματι κυανώ. έςι δ' έν αυτώ κὶ πε τινά σχόλια έν τῷ μαργέλῳ τε βιβλίε.

#### µn'

## Α'ρισοτέλες μετά τὰ φυσικά δ'.

Βιβλίον πρώτε μήμες ένδεδυμένον δέρματι πρασίνω άμυδρο. είσι δε τα τε Α΄ ριςοτέλες μετά τα φυσικά, βιβλία ις. Ε΄τι περὶ φυτών βιβλία β΄. Ε΄τι Α΄λεξάνδρε Α΄φροδισιέως περὶ μίξεως. ή δεξπιγραφή, Α΄ρισοτέλους μετά τὰ φυ-

σικά.

# $\mu\theta'$

# Α'ρισοτέλες μετά τὰ φυσικά ε'.

Βιβλίον δευτέρε μήκες μικρέ, ενδεδυμένον δέρματι μέλανι. έςι δε αναρχον ny arehec.

# Α'ρισοτέλες φυσική ς'.

Βιβλίου δευτέρε μήκες μεγάλε δυδεδυμίνον δέρματι πυανώ. είσι δ' έν αὐτώ ταῦπα.

Α'ρι-

#### XXXXVII.

# Aristotelis Organum III.

Codex secundae longitudinis parvae cyanea pelle indutus, sunt vero in ipso etiam quaedam scholia in margine libri.

#### XXXXVIII.

Aristotelis Metataphysica IV.

Codex primae longitudinis prafina pelle obscura tectus; sunt vero Aristotelis Metataphysica Libri tresdecim.

Insuper de plantis Libri duo.

Item Alexandri Aphrodisei de mixtione. Inscriptio vero est: Aristotelis Metataphysica.

# XXXXIX.

# Aristotelis Metataphysica V.

Codex secundae longitudinis parvae nigra pelle contectus, est vero sine principio, & in sine mutilus.

#### Ļ

# Aristotelis Physica VI.

Codex secundae longitudinis magnae, cyanea pelle indutus; in eo autem haec funt.

D 3 Ari-

54 Αρισοτέλας φυσική ακροάσις μετά σχολίων ον τώ μαργέλω τε βιβλία, κὶ μετά Τυχαχωγιών ον τώ κεμένω βιβλία ή. Τε αυτέ περί γενέσεως κὴ φθοράς βι-

βλία β΄. Περί ζωων μορίων βιβλία ε΄.

Περί ζωων πορίας.

Περί μνημης κι αναμνήσεως.

Περί υπνε κ της καθ' υπνον μαντικής.

Περί ένυπνίων. Περί ζωων πινήσεως.

Περί ζωων κινησεως. Παντα μετα σχολίων ελ αποσημειώσεων εν τῷ μαργελο ελ ψυχαγωγιών εν τῷ πειμένω εν χαρτη Δαμασκηνῷ παλαιον.

#### va

# Α'ρισοτέλες φυσική ζ'.

Βιβλίον τρίτε μήνες δυδεθυμένον δέρματι ποικιλοχρόω ώσπερ μάρμαρον . έχει δε το βιβλίον δυ πρωτοις,

Γραμματικά τινα περί πνευμάπων.

Επειτα τὰ το Κ'ρισοτέλες φυσικά βιβλία κ', μετά σχολίων εν τῷ μαργέλω κὶ ψυχαγωγιών

Καὶ τὰ περί ερανέ βιβλία δ΄ μετὰ σχολίων κὶ ταῦπα μετὰ ψυχαγωγιῶν , Ον τῷ κειμένω . ἔςι δὲ πανυ παλαιὸν ἐν χάρ-

τη Δαμασκίως.

Aristotelis Physica auditio cum schoolis in margine libri, & cum psychagogiis in textu, Libri octo.

Eiusdem de generatione, & corruptione Libri duo.

De partibus animalium Libri quinque.

De incessu animalium.

De memoria & reminiscentia:

De fomno & divinatione secundum som-

De infomniis.

De motu animalium.

Omnia cum scholirs, & adnotationibus in margine, & psychagogiis in textu, in charta Damascena, vetustus.

#### LI.

# Aristotelis Physica VII.

Codex tertiae longitudinis tectus pelle variis coloribus interstincta, ut marmor. Codex autem primum habet Grammatica quaedam de spiritibus.

Postea Aristotelis Physicos Libros octo cum scholiis in margine, & psychagogiis; &

Libros de coelo quatur, cum scholiis hos etiam, & psychagogiis in textu. Est vero vetustissimus in charta Damascena.

D4

Ari-

D 4

# Α'ρισοτέλης περί ψυχής ή.

Βιβλίου δευτέρα μήκας πάνυ λεπτου ου-

Ε'τι δε εν αὐτῶ, τὰ περὶ ψυχῆς Α'ρισοτέλες βιβλια γ'.

Πρόκλα Διαδοχα φυσική σοιχείωσις. Αλεξαιόρα Αφροδισιέως, περί κρασεως χ αυξησεως.

# Α'ρισοτέλες Θ'.

Βιβλίον δευτέρα μήχας δυδεδυμένον δέρματι πρασίνω, έτι δε Τα Α΄ ριτοτελιας ή δικα Νικομάχεια, έν βεβρανω μετά σχολίων τινών ή Τυχαγωγιών . ή δ΄ έπιγραφή Α΄ ριτοτέλας ήθικών.

#### 28'

# Α'ρισοτέλες πολιτικά ί.

Βιβλίον δευτέρε μήπεις ζεδεδυμένον δέρματι μέλανι, διά λευκέ πεπλεμισμένον. Ε'τι δε τά το 'Αρισοτέλες πολιτικά, β

#### Aristotelis de Anima VIII.

Codex secundae longitudinis subtilissimus, cyanea pelle coopertus; in eo autem sunt,

Aristotelis de anima Libri tres.

Procli Diadochi Elementa Physica.

Procli Diadochi Elementa Physica.

Alexandri Aphrodisei de temperie, & augmento:

#### LIII.

#### Aristotelis IX.

Codex fecundae longitudinis, prasina pelile coopertus. Sunt vero.

Aristotelis Ethica Nicomachica in membrana cum scholiis aliquibus, & psychagogiis. Inscriptio vero est,

Aristotelis Ethicorum.

# LIV.

# Aristotelis Politica X.

Codex fecundae longitudinis nigra pelle indutus, albo colore variatus. In eo vero funt

Aristotelis Politica, & Oeconomica in membra-

58 οἰπονομικὰ γεγραμμούα ἐν βεβράνω, ἀρίτως ἐς πάνυ καλώς.

#### 26'

### Α'ρισοτέλες τοπικά ια'.

Βιβλίον δευτέρε μήκες, διθεδυμένον δέρματι κυανώ, όν & ές: τοπικά Αριςοτέλες βιβλία όκτω, ή Συνεσίε έπιςολαί, ή Λιβανίε όμοίως τινές έπιςολαί.

#### 15

#### Α'ρισοτέλες μετέωρα ιβ'.

Βιβλίου δευτέρε μήπες ενδεδυμένον δερματι κυανώ, εν ω έτι τὰ τένταρα βιβλία τῶν μετεωρολογικῶν, μετ' έξηγήσεως Α'λεξάνδρε τῶ Α'φροδισιέως.

#### vZ'

## Α'ριςοτέλες προβλήματα ιγ'.

Βιβλίον δευτέρε μπακς μιαρέ παχύ ζεδεδυμένον - δέρματι πυανώ, έν ώ ώσι ταδε.

Σιμαγωγή η εξήγησις ων έμνήσθη ίςοριών ο εν άγιοις Γρηγόριος ο θεολόγος εν τῷ ἐπιταφίω τὰ άγια Βασιλεία.

Α'ρ-

brana, scripta optime, & pulcherrime.

#### LV.

### Aristotelis Topica XI.

Codex secundae longitudinis cyanea pelle contectus, in quo sunt Aristotells Libri Topici octo, & Syncsii Epistolae, & Libanii similiter Epistolae quaedam.

#### LVI.

#### Aristotelis Meteora XII.

Codex fecundae longitudinis cyanea pelle coopertus, in quo funt quatuor Libri Meteorologicorum, cum enarratione Alexandri Aphrodifei.

#### LVII.

# Aristotelis Problemata XIII.

Codex secundae longitudis parvae crassus contectus pelle cyanea, in quo haec funt,

Collectio, & enarratio historiarum, quarum meminit Sanctus Gregorius Theologus in funebri laudatione Sancti Bafilii.

Argy-

60

Α'ργυροπύλε λύσεις αποριών η ζητημάπων τινών Βεολογικών η φυσικών.

Γαλίως περί της των ένυπνίων διαγνώσεως.

Στεφάνε περί διαφοράς πυρετών.

Γαλίωε περί διαφοράς πυρέτων λόγοι δύο. Αριςοτέλες φυσικά προβλήματα κατ εξδος συναγωγής .περί χρείας μοςίων. άνωνύμου.

Περί περκίδος η πήχεος η βραχιόνος λόγος.

Ι'ατρικών , ἀνώνυμον .

Ι'εροφίλε περί τροφών κύκλος,

Μέθοδος των χανονίων της σελλώνης κὸ το κλίε.

Α΄ πόδειξις ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιου ἐκ ἐκπορόνεται ἐκ τὰ υίᾶ, Λειτεργία ἐξηγημένη.

D M

# Α'ρισοφάνης 🥱 Ἡσίοδος α'.

Βιβλίον δευτέρε μικρέ μπαες, ένδεδυμένον δέρματι κυανώ, έν ώ έςτν. Η σιόδε έργα κὶ πμέραι τε τύπε. Ε΄ πειτα Αρισοφάνες Πλάτος τῆς χειρός. Τὰ αὐτὰ Νεφέλαι.

A'p1-

Argyropyli folutio dubitationum, & quaefionum quarumdam Theologicarum, & Physicarum

Galeni de iudicio insomniorum.

Stephani de differentia febrium.

Galeni de differentia febrium Libri duo.

Aristotelis Physica problemata in morem collectionis. De usu partium, Anonymus.

De radio, & cubito, & brachio liber.

Medicorum, Anonymus. Hierophili de alimentis Circulus. Methodus canonum Lunae, & Solis.

Demonstratio quod Spiritus Sanctus non procedit ex Filio. Liturgia enarrata.

### LVIII.

# Aristophanes , & Hesiodus I.

Codex primae longitudinis parvae contedus pelle cyanea, in quo funt, Hesiodi opera & dies, typis excusa. Postea Aristophanis Divitiae manus. Eiusdem Nebulae.

# Α'ρισοφάνες β'.

Βιβλίον δευτέρε μικρά μήκες ένδεδυμένον δέρματι πρασίνως έν ω είσι ταυπα.

Αίσωπε μυθοι.

Α΄ρισοφανες κωμωδίαι β΄, πλέπος κ νεφέλαι, Eupinide inaBn .

Α'ρισοφάνες πλέπος κὸ ἄλλα διαφορα.

Βιβλίον δευτέρε μικρά μήπες, ενδεδυμέ-

Α'ρισοφάνες πλέπς.

Ε'τι το Καπονος γνώμαι έξελλωισ θείσαι Μαξίμω τῷ Πλανέδη.

Ο μήρε ίλιαδος δ'.

Θεοφράς ε χαρακτήρες. Βουτίε περί τέχνης διαλεκτικής.

Γαλίως προς τευθραν επισολή περί δί-

σωόπτων σφυγμών.

Ματθαίε το Βλάς αρέως, περί των διαιρεσεων που σχημάτων της ρυτορικής τέχιης, περί πολυσημάντων λεξεων έκ το Ω"pe.

Ε'πιφανίε περί μέτρων κὶ σαθμών. Περι έπιςολιμαίε χαρακτήρος.

N/-

# Aristophanis 1.

Godex fecundae longitudinis parvae prafina pelle indutus, in quo haec funt. Acfori Fabulae.

Aristophanis Comoediae duo, Divitiae, & Nebulae.

Euripidis Hecuba.

#### LX.

# Aristophanis Divitiae, & alia

Codex secundae longitudinis parvae rubea pelle coopertus, in quo haec sunt, Aristophanis Divitiae.

Insuper Catonis Sententiae in Graecum versae a Maximo Planude.

Homeri Iliadis Libri quatuor . Theophrasti Characteres .

Boetii de arte Dialectica.

Galeni ad Teutram Epistola de manisestis inflammationibus.

Matthaei Blastarei de divisionibus figurarum artis Rhetoricae. De multiplicibus significationibus ex Oro.

Epiphanii de mensuris, & ponderibus. De Epistolari charactere. 64

Νικολάυ άρχιεπισκόπυ Μεθώνης περί της το άγιο πιλ ματος εκπορέστως.

Τε αὐτε περί άζυμων.

Πέτρε Α'ντιοχειας αντίγραμμα πρός τον Κωνς αντινεπολεως πυρίε Μηχαηλ.

Δημητρία το Τορνίκα περί της έκπορεύσεως το αγία πνοθματος.

Ευτρατίε Μητροπολίτε Νικαίας, επτεσις της γεγουιας διαλεξεως προς Γροσολανον Αρχιεπίσκοποι Μεδιολανου, περί τε άγιε πνεύματος

Πέτρε Λατίνε διαλεξις περί τε άγίε πυδίματος, μετά τε Ιωάννε τε Φερνή

## ξæ

# Α'ρμενοπέλε νομικόν.

Βιβλίον δευτέρα μήχας ένδεδυμένον δέρματι χροκώδει. έςι δὲ τὸ χαλάμενον έξαβιβλος τὰ Λ΄ρμενοπάλα τατέςι συναγωγή τῶν νόμων χὶ ἐπιτομή τῶν ἰερῶν κανόνων.

ρών κανόνων. Ε΄τι δ΄ ον αυτώ κὰ τὰ οφφίκια το βασιλικό παλατίε, κὰ τὰ οφφίκια τῆς έκ-

πλησίας.

Καὶ ὅπως ἔχυσι τάξεως οἱ Ͽρόνοι τῶν ἐκπλησιῶν τῶν ὑποθωμένων τῷ πατριάρχη Κωνςαντινυπόλεως, ἐκάςης ἐπαρχίας.

65

Nicolai Archiepiscopi Methonae de processione Spiritus Sancti.

Eiusdem de Azymis.

Petri Antiochiae responsum ad Dominum Michaelem Constantinopolis. 7 Demetrii Tornicii de Processione Spiritus

San&i .

Eustatbii Metropolitae Nicaeae Expositio disputationis habitae ad Grosolanum Arachiepiscopum Mediolanensem, de Spiritu Sancto.

Petri Latini disputatio de Spiritu Sancto, cum Ioanne Phurne.

#### LXI.

# Armenopuli Nomicon I. ...

Codex primae longitudinis crocea pelle contectus; est vero ille, qui vocatur Hexabiblon Armenopuli, hoc est Collectio legum, & compendium Sacrorum Canonum.

In eo vero sunt etiam Officia Imperatorii Palatii, & officia Ecclesiae.

Et quem ordinem habent Sedes Ecclesiarum subiectarum Patriarchae Constantinopolis cuiuslibet praesecturae.

Tom. I.

E

A

# Α'ρμενόπελος β'.

Βιβλίου πρώτε μήκες ζουδεδυμένου δέρpari nasais. Esi de i egaßibdog is αυτέ οίον το άνω. άναρχος δέ, ή έπι-Toun Tar เธอลัง มสบองลง.

Τέ αυτέ έκθεσις περί της όρθοδόξε πί-\$ 8009 ..

E'xes de ni auro oppinia ra Barihina, μ τα ξυπλησιας ικώ, κ) τὰς τωξεις των Βρόνων των ξυπλησιών οδον τὸ άνω.

Ε'χει δέ κὶ έλεγχου τίνα κατά Λατίνων, Mardais iepews .

# A'pussomanos y'.

Βιβλίον αὐτε μάκες παχύ, ἐνδεδυμένον

δέρματι πορφυρά. Ε'ς: δε τὸ αὐτό το παλέμενον εξάβιβλον τε αὐτε. έχει δε τὸ πατά επλογήν νόμες γεωργικός Ι'υς Ινιανό Βασιλέως τὸ επι-τομίω των ίερων κανόνων τὸ τὰ δορίnia ni alimpata is busiling nulatie κὶ τῆς ἐκκλησίας. Καὶ περί βαθμών συγγενείας των συνοικεσίων.

#### Armenopulus II.

Codex primae longitudinis contestus pelle castanei coloris; est Hexabiblos ejusdem, ut supra, sine principio tamen, & Epitome Sacrorum Canonum. Eiusdem Expositio de orthodoxa side.

Habet vero hic etiam Imperatoria officia, & Ecclefiastica, & ordines Cathedrarum Ecclefiarum, ut ille quem supra retulimus.

Habet vero itidem Reprehensionem adverfus Latinos Matthaei Sacerdoris.

#### LXIII.

### Armenopulus III.

Codex eiusdem longitudinis crassus purpurea pelle coopertus.

Est vero etiam ipse nuncupatus Hexabliblos eiusdem; Habet vero selectas leges de agricultura Iustiniani Imperatoris, & Compendium Sacrorum Canonum, & officia, & dignitates Imperatoris Palati, & Ecclesiae, & de gradibus cognationis matrimoniorum. Χρυσόβελον Νικηφόρε Βασιλίως τε Βοτυνιάτε, έπικυρούν τὰς σωνοδικάς ἀποφασεις.

φάσεις. Ετι περί βαθμών της συγγενείας. Ερωτηματα τινα χρισιανικά ή διάφορα.

Υπεσία τις πρὸς βασιλείς, ἐν Ϝ έςι κὸ ὅρκος ὁ χρῶνται οἱ Γαθαΐοι ὁποῖός έςι κὸ ὅπως χρη γίνεσ Βαι τὅπον.

Ο σοι των Ι'εδαίων έβασίλοσαν. Ο σοι των πάλαι Ρωμαιων έβασίλουσαν.

Ο σοι των ζυ Κωνς αντινεπόλει έβασίλουσαν.

Η κατά το Χρυσοςόμε συναθροισθείσα σύνοδος.

Α'ρμονοπέλε περί ών οί κατά καιρές αίρετικοί εδοξαν.

Νεαραὶ βασιλέως Α' λεξία το Κομνίωο . Μηχαλλ νομοφυλακος το Χρέμνα περί συγ-

γενείας βαθμών. Νόμοι περί χρόνων ελ προθεσμίας από ροπής έως έκατον ενιαυτών.

Al Siarageis to l'usiviare.

Neapai Panave,

Κωνς αντίνε Νικηφιέως, η Λέοντος των βασιλέων.

Λέξεις Λατινικαί νομικαί έρμηνο μέναι Ελλίωιςί.

A'p-

Chrysobulum Nicephori Imperatoris Botoniatis, confirmans Synodicas declarationes.

· Insuper de gradibus consanguinitatis.

Interrogationes quaedam Christianae, & variae.

Supplicatio quaedam ad Imperatores, in qua est etiam iuramentum, quo utuntut Iudaei quale est, & quomodo oportet hoc esse.

Quot Indaeorum imperaverunt.

Quot Romanorum antiquitus imperave-

Qui in Constantinopoli imperaverunt .

Synodus adversus Chrysostomum congregata.

Armenopuli de iis, quae secundum tempora haereticis placuerunt.

Novellae Imperatoris Alexii Comneni.

Michaelis Chrumni Nomophylacis de gradibus confanguinitatis.

Leges de temporibus, & eorum praefinitione a momento usque ad centum annos.

Constitutiones Instiniani. Novellae Romani,

Constantini Nicephiensis, & Leonis Imperatorum.

Dictiones Latinae Legales in Graecum versae.

E3 Ar-

# Λ'ρμονόπελος δ'.

Βιβλίον δευτέρε μήκες μεγάλη ζηδεδυμέτον δέρματι προκωδεί έτι το αυτό Ε΄ξώβιβλος το αυτό Α΄ρμενοπέλει τὸ προτον μεσί έτι κατ αρχός το βιβλίες, το άξιώματα το βασιλικό, οδον το ανω.

Ε΄πειπα ή λεγομένη έξαβιβλος.

#### ξε'

# Α'ρμενόπελος ε.

Βιβλίον δευτέρε μήχες μικροῦ, ἐνδεδυμένον δέρματι κυανοῦ ἡ μέλανι. περιέχει δὲ ταῦπα.

Ερμίωσιαν τινά χρήσιμον τοῖς νοταρίοις πρώτον.

Ε΄ πειτα την εξάβιβλοι τε αυτε Λ΄ ρμενοπελε Ε΄ κ. Ξεσιν ή Ενάμνησιν των ύποπαμένων τη Κωνς αντίνε πόλει μητροπόλεων.

Νόμας Γεωργίας Ι'ουτινίανε Βασιλέως,
τε αυτε Α'ρμενοπείλε

Ε΄ πιτομήν των Ιερών κανόνων. Τε αυτέ περι ορθοδόζε πίσεως. Τε αυτέ περι αέρετικών.

Νεαραί Ρ'ωμανέ , Νικηφόρε.

Barineis is ves,

Kovsavtive to πορφυρογεννήτες

### Armenopulus IV.

Codex fecundae longitudinis magnae crocea pelle coopertus; est etiam hic Hexahiblos eiusdem Armenopuli. Et primum quidem sunt initio Ilbri officia, & dignitates Imperatoriae, ut eae quae fuperius funt , &

Postea quae dicitur Hexabiblos.

# LXV.

# Armenopulus V.

Codex secundae longitudinis parvae contestus pelle cyanea vel nigra, continet autem haec:

Interpretationem quandam utilem notariis primum,

Deinde Hexabiblon eiusdem Armenopuli. Expositionem vel Memoriam Metropoleon Constantinopoli subiestarum.

Leges de agricultura Iustiniani Imperatoris, eiusdem Armenopuli

Compendium facrorum Canonum.

Eiusdem de Orthodoxa Fide. Eiusdem De Haereticis.

Novellae Romani Nicepbori

Basilii Iunioris

Constantini Porphyrogennetae E 4

T.co-

΄72 Λεονπος 2) Μανουήλε τε Κομνίωε τών βασιλέων.

Χρυσόβυλον Νικηφόρυ Βασιλέως το Βοτογιάτο επίκυροῦν τὰς συνόδυς. Σχόλια εἰς τὰς νεαράς.

Περί συμβολαιογράφων.

# A'pximidne a'.

Βιβλίον πρώτε μεγάλε μήκες ένδεδυμέ-

Αρχιμηδες περί σφαίρας κὶ κυλίνδρε βιβλία δύο ἄντυ ἀρχής. τὸ αὐτὸ τε αὐτοῦ. κύκλε μετρησις.

Τέ αυτέ κωνοειδέων η σφαιροειδέων.

Τέ αὐτοῦ περί έλικων.

Τε αυπ περί επιπέδων ισορροπικών, η κεντροβάρων επιπέδων βιβλία δύο.

Τε αυτέ ↓αμμίτις.

Τό αυπ τετραγωνισμός παραβολής. Ευτοκιε Α σκαλονίτε υπόμνημα εις το πρώτον η δεύτερον των Α ρχιμήδες, περί σφαίρας η κυλίνδρε.

Τε αστε υπόμυνμα είς την τε Α'ρχιμήδες τε κύκλε μέτρησιο.

Τε αυτέ είς το πρώτον κ δεύτερον τών Α'ρχιμήδες ισορροπικών.

Η ρωνος περί μέτρων απελές.

A'p-

Chrysobuli Nicephori Imperatoris Botoniati confirmans synodos. Scholia in Novellas.

De symbolaeographis.

#### LXVI. Archimedes I.

Codex primae longitudinis magnae prafyna pelle indutus, in quo funt

Archimedis de sphaera, & cylindro Libri duo fine principio. idem eiusdem, circuli mensura.

Einsdem de conoidis, & sphaeroidis.

Einsdem de spiralibus.

Eiusdem de planis aequalia momenta habentibus, vel de centrì gravitate planorum Libri duo.

Eiusdem Pfammitis, feu Arenaria.

Eiusdem Quadratura parabolae . Eutocii Afcalonitae commentarius in primum & fecundum libros Archimedis de fphaera, & cylindro.

Eiusdem commentarium in mensuram

circuli Archimedis.

Eiusdem in primum & secundum librum Archimedis de aequalia momenta habentibus.

Heronis de mensuris Liber in fine mutilus.

# A'pxiundng B'.

Βιβλίον πρώτε μεγάλε μήκες, διδεδυμένου δέρματι μελανοπορούρω, δι οδίξειν. Αρχιμήδες περί σφαίρας εξικυλίνδρε βιβλία δύο, το πρώτον άνευ αρχής.

Τε αὐτε κύκλε μέτρησις.

Τε αυτέ περί κωνοειδέων ή σφαιροειδέων.

Të ainë mepi edinov.

Τε αυτε επιπέδων ισορροπικών, ή κεντροβάρων επιπέδων, βιβλία Β'.

Τέ αὐτέ ↓αμμίτος.

Τε αύπε τετραγωνισμός παραβολής. Ευπκίε Α'σκαλωνίτε είς το πρώτον κι δού τερον πών περί σφαιρας Α'ρχιμήδες.

Τε αὐτε εἰς τω τε Αρχιμήδες κύκλε μέτρησιν.

Τε αυπε είς το πρώτον ε δεύτερον τών Αρχεμάδες ισορροπικών.

#### En

#### Α'σκητική πολιτεία.

Βιβλίον θευτέρε μπκες οίονει σχήματι τετραγώνο, πάνυ παλαίον κι καλώς γε γραμμείον το χάρτη Δαμασικιώ τόνδεδυμένον δε δέρματι πρασίνω, ές ι δ το αυτο

#### LXVII.

#### Archimedes II.

Codex primae longitudinis magnae contectus pelle nigro-purpurea, in quo sunt Archimedis de sphaera & cylindro Libri duo; primus sine principio. Einsdem circuli mensura.

Eiusdem de conoidis, & sphaeroidis.

Eiusdem de spiralibus.

Eiusdem de planis acqualia momenta habentibus, & de centri gravitate planorum Libri duo

Eiusdem Arenaria.

Eiusdem Quadratura parabolae.

Eurocii Ascalonitae in primum & secundum librum de sphaera & cylindro Archimedis.

Eiusdem in mensuram circuli Archimedis. Eiusdem in primum & secundum librum Archimedis de aequalia momenta habentibus.

#### LXVIII.

# Ascetica conversatio.

Codex fecundae longitudinis fimilis figurae tetragonae, vetustissimus, & pulcherrime scriptus in charta Damascena, contestus vero pelle prasina, in quo est Asce-

Α΄ συντική πολιτεία γενναίων τε κὶ ἐνδόξων ἀνδρών ης η ἀρχή λείπει, κὶ τδ δνομα τε συντάξαντος.

#### ٠6٤

Α΄ σκληπιός είς τα μετά τα φυσικά α΄.

Βιβλίον πρώτε μήνες δυθεδυμούον δέρματι πορφυρώ. Εςι δε εξήγησης δυ αυτώ. Α σκληπιώ είς τα μετά τα φυσικά άριεστέλες εως τοῦ ζ. છે ή έπιγραφή ως αγωθεν.

#### o'.

# Α'σκληπιός β'.

Βιβλίον πρώτε μήκες τοθεδυμένον δέρματι έρυθρώ, έτι δε είς την Νικομάχε Αριθμετικήν σχόλια είσαγωγικώς, έτι δε το αυτώ κε το κείμενον της αριθμητικής το αυτό Νικομάχε, κατ' ίδιαν.

Καί Κλεομήδες κυκλικής Θεωρίας βιβλία β' Καί Τατιανώ λόγος πρός ελίωας . Γρηγορίω λόγος περί Τοχής πρός Τατιανόν . Πλήθωνος περί άρετων.

Τε αυπε αντιλή ψεις υπέρ Α'ρισοτέλους πρός τα τε Σχολαρία.

Βπωσαρίωνος ζητηματά τενα πρός του Γέμιτον του κὶ Πληθωνα καλώμενου. Ascerica conversatio generosorum & gloriosorum virorum, cuius initium deest, . & nomen auctoris.

#### LXIX.

# Asclepius in libros Metaphysicos I.

Codex primae longitudinis coopertus pelle purpurea. In eo vero est Asclepii Enarratio in Metaphysicos Aristotelis libros, usque ad septimum, & inscriptio est ut superius.

# LXX.

# Asclepius II.

Codex primae longitudinis rubea pelle indutus. Sunt vero fcholia summatim in Nicomachi arithmeticam. Est autem in hoc & textus arithmeticae eiusdem Nicomachi seorsim.

Et Cleomedis de circulari theoria Libri duo , & Tatiani Sermo ad Graecos , & Gregorii Sermo de anima ad Tatianum.

Pletbonis de Virtutibus.

Einsdem defensio Aristotelis contra libros Scholarii

Bessarionis Quaestiones quaedam ad Gemistum, Plethonem etiam nuncupatum. Гергей втохровия тері та биргеруй та

Ετέρα απόκρισις τε αυπέ.

Τε αυτε περί ων ο Α'ρισοτέλης διαφέρεται πρός Πλάπωνα.

Τε αυτέ συγκεφαλαίωσις Ζωροασρείων τε

κὶ Πλατωνικών δογματων.

Τε αυτέ χωρογραφία τῆς Θεπαλίας. Ε'χ τε Πολυβίε περί τε της Ι'ταλίας σχήματος.

# Α' προνομικά.

Βιβλίον δευτέρα μήκας μεγάλα κὶ παχύ, ἀνδεδυμένον δέρματι έρυθρώ, ἀν ω είσι συλογαί τεχνολογικαί πολλαί κὶ διάφοραι της αςρολογίας, περί πολλών κ παντοίων σχεδον ύποθέσεων των άποτελεσμάτων, Θεοφίλε, ελ το καλέμενον περσις: Σαβαλιον, ήτοι Ψαμμωμαντία. Καὶ επιτομή τις δια ςίχων πολιτικών.

δωδεκασυλαβων, περί τε ουρανίε διαθέματος, είς το αποτελέσαι θεμάτια

κάλλισα κὶ γλαφυρά.

Ε'ςι δέ κ) τι συνταγμάτιον καλέμενον. κλήρος, δι & έρωτώμανοι ή έρωτώντες μωντεύονται

Α΄ τραφύχε τινός πρός Ππολεμαΐου, ώς. oagiv .

E'51

# Gemisti responsso de opifice caeli.

Altera responsio eiusdem.

Eiusdem in quibus Aristoteles differat 2

Eiusdem fummaria Collectio Zoroastricorum & Platonicorum dogmatum

Eiusdem Chorographia Thessaliae. Ex Polybio, de Italiae sigura.

#### LXXI.

# Astronomica .

Codex secundae longitudinis magnae & crassus contectus pelle rubea, in quo sunt Compendia technologica multa & varia Astrologiae, de multis & omnigenis prope argumentis iudiciorum Theophili; & quod vocatur Persico sermone Sabulion, vel Psammomantia.

Et Epirome quaedam versibus politicis dodecasyllabis de caelesti dispositione ad definienda themata, pulcherrima &

iucunda.

Est vero etiam quoddam opusculum quod vocatur, Sors, per quod interrogati, vel interrogantes, vaticinantur.

Astrapsychi cuiusdam ad Prolemaeum; ut aiunt.

Eft

80
Ε'ς: δὲ ὁ κατάλογος τῶν ὑποθέσεων πάντων γεγραμμονος ἐν τῆ ἀρχῆ τῶ βιβλίκ ἰκανῶς. τὸ δὲ ὄνομα τῶ συλλέξαντός ταῦτα λείπει γεγραπται δὲ ἐν βεβράνω.

# oß'

# Α'λέξανδρος α'.

Βιβλίον πρώτε μήκες μεγάλε διδεδυμέ-

Α'λεξανδρε το Α'οροδισιέως εξήγησις είς τα παντα τα μετα τα φυσικά του Α'ριτοτέλες.

#### 0%

# Α'λέξανδρος β'.

Βιβλίον πρώτε μήνας μικροῦ, ἐνδεδυμένον δέρματι λευκῷ το βεβράνω πεπλαμισμένον μέλανι ἔτι δ' ἐναὐτῷ αχόλικ.

Α' λεξάνδρε Α' φροδιστέως, είς το περί αισθήσεως μ αίσθητοῦ. Ε'ς τ δε μ τάῦπα.

Μηχανλ Ε'φεσίε σχόλια είς το περί μνήμης τι αναμνήσεως...

Τοῦ αυτοῦ περί ὕπνα κ) έγρηγόρσεως. Τοῦ αυτοῦ περί ζώων κινησεως.

Τοῦ αὐτοῦ εἰς περὶ μακροβιότυτος, ἡ βραχυοβιότυτος.

Τοῦ αὐτοῦ εἰς το περί γήρως η νεόππος

Πρό-

Est vero Catalogus argumentorum omnium scriptus in principio libri sufficienter. Nomen autem eius qui haec elucubravit deest. Scriptus est autem in membrana.

#### LXXII.

#### Alexander I.

Codex primae longitudinis magnae coopertus pelle cytrina, est vero Alexandri Apbrodifei Enarratio in omnes libros Metaphysicos Arstotelis.

### LXXIII.

# Alexander II. Codex primae longitudinis parvae conte-

Aus pelle candida in membrana, nigro colore interstinctus. In eo vero sunt Alexandri Apbrodisci Scholia in librum de sensu, & sensulii Haec etiam sunt: Michaelis Ephssii Scholia in librum de memoria & reminiscentia.

Eiusdem de somno & vigilia.

Eiusdem de motu animalium.

Eiusdem in librum de longaevitate & virae brevitate.

Eiusdem in librum de fenedute, & iuventute, & respiratione.

Tom. I. F Pro-

81 Πρόκλω φυσική τοιχείωσις: έτιν έν βεβράνφ γεγραμμούου κάλλιτα ή όρθως:

#### 001

Α'λεξάνδρε είς τα μετά τα φυσικά γ'.

Βιβλίον πρώτε μικρέ μήκες οιδεδυμένον δέρματι πορφυρώ. έςι δε τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ ἀπό τε ές 50ιχείε, μεχρι τοῦ ε, ὁ έςιν ἀτελές.

#### 06

# Α'λέξανδρος Τραλιανός α'.

Βιβλίον πρώτε μεγάλε μήκες, ενδεδυμένον δερματί κυανώ. εςι δε Α'λεξα"δρε Τραλιανέ ιατρικά βιβλία ιβ'. Ράζη περί λοιμικής.

#### 05

# Α'λέξανδρος Τραλιανός β'.

Βιβλίον πρώτω μικρώ μήκας ένδεδυμένος δερματι κυανώ, έσε δ' Α'λεξανδρά Τραλιανώ ιατρικά βιβλία εβίου ποδοσο Ρ'αζή περί λοεμικής το πολοσο ο ποδοσο

trania ld : a de long.

. Sansis pri i sa più a santa.

Procli Physica Elementa. Est vero in membrana pulcherrime & rece scriptus.

#### LXXIV.

# Alexandri in Metataphysica III.

Codex primae longitudinis parvae purpurea pelle indutus; est autem Metataphysica a quinto elemento usque ad . . . quod est in fine mutilum.

#### LXXV.

#### Alexander Trallianus I.

Codex primae longitudinis magnae contectus pelle cyanea: Sunt vero Alexandri Tralliani Libri Medici duodecim. Razis de pestilentia.

#### LXXVI.

# Alexander Trallianus II.

Codex primae longitudinis parvae contedus pelle cyanea. Sont vero Alexandri Tralliani Libri Medici duodecim. Razis de pestilentia. 76

Α'σπητική πολιτεία γενναίων τε κι ενδόξων ανδρών ής ή αρχή λείπει, ή το δνομα τε συντάξαντος.

#### 29'

Α΄ σκληπιός είς τὰ μετά τὰ φυσικά α΄.

Βιβλίον πρώτε μήπες ζυδεδυμούου δέρματι πορουρο: εςι δε εξήγησις οι αυτώ. Α΄ σκληπιε είς τα μετά τά φυσικά άρι-ςοτέλμς εως του ζ. ή ή έπιγραφή ώς avassv.

# o'.

### Α'σκληπιός β'.

Βιβλίου πρώτε μήμες ζυδεδυμένου δέρματι epu Pow. est de eig The Ninopaxe A pidμετικήν σχόλια είσαγως ικώς . ές ι δε δυ αυτώ κὲ το κείμενον τῆς άριθμητικῆς τε αυτέ Νικομάχε, κατ idiar.

Καὶ Κλεομή δες κυκλικής Θεωρίας βιβλία β' Καὶ Τατιανέ λόγος πρὸς ελλίωας . Γρηγορία λόγος περί ψυχής πρός Τατιανόν.

Πληθωνος περί ερετών.

Τε αυτε αντιλή μες υπέρ Αρισοτέλους πρός τὰ τέ Σχολαρίε.

Βηυταρίωνος ζητηματά τενα πρός του Γέμισον τον κὶ Πληθωνα καλέμενον.

Afcetica conversatio generosorum & gloriosorum virorum, cuius initium deest, & nomen auctoris.

#### LXIX.

# Asclepius in libros Metaphysicos I.

Codex primae longitudinis coopertus pelle purpurea. In eo vero est Asclepii Enarratio in Metaphysicos Aristotelis libros, usque ad septimum, & inscriptio est ut superius.

#### LXX.

# Asclepius II.

Codex primae longitudinis rubea pelle indutus. Sunt vero scholia summatim in Nicomachi arithmeticam. Est autem in hoc & textus arithmeticae eiusdem Nicomachi seorsim.

Et Cleomedis de circulari theoria Libri duo, & Tatiani Sermo ad Graecos, & Gregorii Sermo de anima ad Tatianum.

Plethonis de Virtutibus. Einsdem defensio Aristotelis contra libros

Scholarii .

Bessarionis Quaestiones quaedam ad Gemistum, Plethonem etiam nuncupatum. 78 Γεμις Ε Επόκρισις περί τε δυμικργέ τε Βοανέ

Ε τέρα απόκρισις τε αυτέ.

Τε αυτε περί ων ο Α΄ρισοτέλης διαφέρεται προς Πλάτωνα.

Τε αυτέ συγκεφαλαίωσις Ζωροασρείων τε

κὶ Πλατωνικών δογματων.

Τε αυπ χωρογραφία τῆς Θεπαλίας. Ε'κ τε Πολυβίε περὶ το τῆς Ι'ταλίας σχηματος.

#### . . . . . .

# Α' τρονομικά.

Βιβλίον δευτέρε μήκες μεγάλε κλ παχύ, δυδεδυμένον δερματί έρυθρο, όν ο είσι συλλογαί τεχνολογικαί πολλαί κλ διαφοραι της κερολογίας, περί πολλών κλ παντοίων σχεδον υποθέσεων των αποτελεσματών, Θεοφίλε, κλ το καλέμενον περσιεί Σαβελιον, ηποι Ψαμμωμαντία.

Καὶ ἐπιτομή τις διὰ ςίχων πολιτικών. δωδεκασυλλάβων, περί τε ουρανία δια-Βέματος, είς το ἀποτελέσαι θεμάτια κάλιςα ἡ γλαφυρά.

Ε'ς, δε κ) τι συνταγματίον καλέμονον κλήρος, δι ε ερωπώμονοι ή ερωπώντες

purtevortas.

Α΄ τραφύχε τικός πρός Ππολεμαΐου, ώς

# Genisti responsio de opifice caeli.

Altera responsio eiusdem.

Einsdem in quibus Aristoteles differat 2 Platone.

Eiusdem summaria Collectio Zoroastricorum & Platonicorum dogmatum.

Eiusdem Chorographia Thessaliae. Ex Polybio, de Italiae sigura.

#### LXXI.

#### Astronomica .

Codex secundae longitudinis magnae & crassus contectus pelle rubea, in quo sunt Compendia technologica multa & varia Astrologiae, de multis & omnigenis prope argumentis indiciorum Theophili; & quod vocatur Persico sermone Sahulion, vel Plammomantia.

Et Epitome quaedam versibus politicis dodecafyllabis de caelesti disposizione ad definienda themata, pulcherrima &

· iucunda .

Est vero etiam quoddam opusculum quod vocatur, Sors, per quod interrogati, vel interrogantes, vaticinantur.

Astrapsychi cuiusdam ad Prolemaeum; ut aiunt.

80

Ε'ς, δε δ κατάλογος τῶν ὑποθέσεων πάντων γεγραμμονός ἐν τῆ ἀρχῆ τε βιβλίε ἰκανῶς. το δε ὄνομα τῶ συλλέἔαντος ταῦπα λείπει γεγράπται δε ἐν βεβράνος.

#### oB'

# Α'λέξανδρος α'.

Βιβλίον πρώτε μήκες μεγάλε οιδεδυμέ-

Α' λεξάνδρα το Α' φροδισιέως εξήγησις είς τὰ πάντα τὰ μετά τὰ φυσικά τοῦ Α'ρισοτέλες.

# Α'λέξανδρος β'.

Βιβλίον πρώτε μήπες μιπρού, ἐνδεδυμένον δέρματι λευκώ το βεβράνω πεπλεμισμένον μέλανι έςι δ' ἐν αὐτῷ σχολια.

Α' λεξάνδρε Α' φροδιστέως, είς το περί αἰσθήσεως κι αίσθητοῦ . Ε' 5 ι δε κὶ τάῦπε.

Μηχαήλ Ε'φεσίε σχόλια είς το περί μνήμης η αναμινήσεως

Τοῦ αυτοῦ περί ῦπνα κ) έγρηγόρσεως. Τοῦ αυτοῦ περί ζώων κινησεως.

Τοῦ αὐτοῦ εἰς περί μακροβιότοτος, ἡ βρα-

Τοῦ αὐτοῦ εἰς το περί γήρως κὴ νεάππος κὴ ἀναπνοῆς.

Est vero Catalogus argumentorum omnium seriptus in principio libri sufficienter. Nomen autem eius qui haec elucubravit deest. Scriptus est autem in membrana.

#### LXXII.

#### Alexander I.

Codex primae longitudinis magnae coopertus pelle cytrina, est vero Alexandri Apbrodifei Enarratio in omnes libros Metaphysicos Arsstotelis.

#### LXXIII.

# Alexander II. Codex primae longitudinis parvae conte-

etus pelle candida in membrana, nigro colore interstinctus. In eo vero sunt Alexandri Apbrodisci Scholia in librum de sensu, & sensibili. Haec etiam sunt: Michaelis Epbesii Scholia in librum de memoria & reminiscentia.

Eiusdem de somo & vigilia.

Eiusdem de motu animalium.

Eiusdem in librum de longaevitate & vigiliasem in libr

Einsdem in librum de senectute, & iuventute, & respiratione.

tae brevitate.

- Tom. I. F Pro-

81 Πρόκλω φυσική σοιχείωσις. έστη έν βεβράνω γεγραμμούον κάλλισα ή όρθως.

#### 051

Α' λεξάνδρε είς τα μετά τα φυσικά γ'.

Βιβλίον πρώτε μίκρε μήκες ενδεδυμένον δέρματι πορφυρώ. έςι δε τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ ἀπό τε ές τοιχείες, μεχρι τοῦ ε, ὅ έςιν ἀτελές.

#### 0 É

## Α'λέξανδρος Τραλιανός α'.

Βιβλίον πρώτε μεγάλα μήκας, ενδεδυμένον δερματι κυανώ. ές: δε Α'λεξανδρε Τραλιανό ιατρικά βιβλία ιβ'. Ράζη περί λοιμικής:

#### 05

## Α'λέξανδρος Τραλιανός β'.

Βιβλίου πρώτω μικρύ μήκως ένδεδυμένος δερματι κυανώ, έντι δ' Α λεξανδρω Τραλιανδ ιατρικά: βιβλία εβ. Ράζη περί λοεμικής

mis il se di pange

Procli Physica Elementa. Est vero in membrana pulcherrime & rece scriptus.

### LXXIV.

## Alexandri in Metataphysica III.

Codex primae longitudinis parvae purpurea pelle indutus; est autem Metataphysica a quinto elemento usque ad . . . quod est in fine mutilum.

#### LXXV.

#### Alexander Trallianus I.

Codex primae longitudinis magnae contectus pelle cyanea. Sunt vero Alexandri Tralliani Libri Medici duodecim. Razis de pestilentia.

#### LXXVI.

## Alexander Trallianus II.

Codex primae longitudinis parvae contedus pelle cyanea. Sunt vero Alexandri Tralliani Libri Medici duodecim. Razis de pestilentia.

F 2 Basi-

## Βασιλείε έξαήμερος α΄.

Βιβλίον πρώτε μικρε μπκές παχύ, δυθεδυμένον δέρματι λευκά. δυ διείσι πρώτον, οι άντιρβητικοί λόγοι το άγιε Βασιλείε, κατά Εὐνομίε. Εἶτα ή έξαημέρος αὐτά.

Καί Γρηγορίε Νύστης λόγοι διάφοροι κỳ εγκώμια πολλών άγίων. ών ο καπάλο-

γος ਹੈ। τη άρχη το βιβλίο έςί.

#### on'

## Βασιλείε έξαήμερος β΄.

Βιβλίον δευτέρε μήπες μεγάλε όν βεβράνω, ἀνδεδυμονον δέρματι πυανώ, ἀν ώ εςιν

Βασιλείε έξαήμερος.

Α θανασία, περί πλείσων κὶ ἀναγκαίων ζητημάτων κὶ ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς ἀπορεμονών, κὶ παρά πᾶσι χρισιανοῖς γινώσκεσθαι ὀφειλομονών.

#### 0.9

## Βασιλείε έξαήμερος γ'.

Βιβλίον δευτέρε μήκες ἐνδεδυμενον δέρματι κυανώ, ἐν ὧ ἐςι Βασιλείε έξανμερος, κὸ μετὰ των έξανμερον ὁ βίος αυπ. Εἶτα

#### LXXVII.

#### Basilii Hexaemeros I.

Codex primae longitudinis parvae crassius alba pelle coopertus, in quo primum sunt contradictorii Sermones Sancti Bassilii adversus Eunomium; deinde Hexaemeros eiusdem,

Et Gregorii Nyssae Sermones varii, & Encomia multorum Sanctorum, quorum catalogus est in principio libri.

#### LXXVIII.

#### Basilii Hexaemeros II.

Codex secundae longitudinis magnae in membrana contectus pelle cyança, in quo est

Bafilii Hexaemeros.

Athanasiii, de pluribus & necessariis quaeflionibus, & dubiis in divinis scripturis, & ab omnibus Christianis merito cognoscendis.

#### LXXIX.

## Basilii Hexaemeros III.

Codex fecundae longitudinis indutus pelle cyanea, in quo est Bassilii Hexaemeros, & post Hexaemeron eiusdem vita F 3 Dein-

Bariheis ezanuepos ni ala S'.

Βιβλίου τρίπε μήπες παχύ, ζυδεδυμούου δέρματι προπωδει, ἐν ὧ έςι ταῦτα κ) πρώτον, Δημηγορία

Α'γρίππα βασιλέως ώ Βερενίκης άδελ. ois aun mpos l'edaies, imarastinas βελομένες κατά Ρωμαιων

Βασιλείε βασιλέως Ρωμαίων πεφαλαία παραινετικά πρός του έαυτε υίου Λεον-

Βασιλείε έξαημερος

Τε άγια Βασιλεια έγκωμιον είς τὸς άγιας τερταρακοντα μαρτυρας. το αυτό περί είμαρμανης.

Συμεών μαγίσρε το Α'ντιοχενό περί τρο-

owr Swausws.

Συλλογή έκ των βίβλων το Διοσκορίδε. Ζωροασρεικών κὶ Πλαπυνικών δογμάπων

συγκεφαλαίωσις.

Γεμιςς περί το της οίκυμένης σχήματος. έκ πων απομιημουτυμάπων Ξευοφώντος. Α'ρισοτελες πρός Α'λεξανδρον περί κόσμε. Πλεπαρχε περὶ παίδων άγωγῆς. Τε αγιου Επιφανίε περί των ιβ λίθων?

O'verpos ExiTiwos. Γεμις επερί άρετων.

Pα-

## Deinde Vita Sancti Gregorii Theologi.

#### LXXX.

## Basilii Hexaemeros, & alia IV.

Codex tertiae longitudinis crassins crocea pelle contectus, in quo haec sunt; & primum

Concio Agrippae Imperatoris, & Berenices fororis eius ad Iudaeos contra Romanos infurgere volentes.

Basilii Imperatoris Romanorum Capita paraenetica ad suum filium Leonem sexaginta quinque,

Bafilii Hexaemeros,

Sancti Basilii Encomium in Sanctos quadraginta Martyres. Eiusdem de fato.

Simeonis Magistri Antiocheni de alimentorum virtute,

Compendium ex Libris Dioscoridis.

Zoroastri & Platonis dogmatum collectio

Gemisii de figura orbis terrarum ex commentariis Xenophontis.

Aristotelis ad Alexandrum de munito.

Plutarchi de institutione puerorum.

Sancti Epiphanii de duodecim lapidibus.

Somnium Scipionis.

Gemisti de virtutibus.

F 4

Bali-

#### Βασιλείε είς τον Η σαίαν ε΄.

Βιβλίαν πρώτε μικρέ μήκες εν βεβράνω, ενδεθυμονου δερματι κυανώ, εν δί ες ιν έξηγησις είς τον Η σαιών τε αγίε Βασιλεις, κ. Χρυσος με λόγοι ς οι περί ίερωσιώνης.

#### $\pi \beta'$

Βασιλείε έξηγησις είς του Η σαίαν 5'.

Βιβλίον πρώτε μήπες οὐδεδυμούον δέρμα-

Βασιλείε έξηγησίς εἰς τον Η σαίαν κὸ Ε'κλογη από των βιβλίων τε άγίε Βασιλείε οι λόγοις ηθικοίς κο. έκπιθείσα παρά Συμεών μαγίτρε τε Μεταφρατέ.

## $\tau \gamma$

## Βασιλείε, ηθικοί λόγοι ζ.

Βιβλίον πρώτω μήπως, οὐδεδυμούον δέρματι κυανώ. εἰσὶ ἐν αὐτῷ λόγοι πὶδικοί, τὰ ἐν ἀγίοις πατρος πμῶν Βασιλεια τὰ μεγάλω, εἰκοσιτώ παρες, ὧν τὸν κατάλογονλι τὰς ὑποδέσεις εὐρήσεις, οὐ τῆ αρχῆ τὰ βιβλίω. ἔςι δ' ἀρισον τὰ καλῶς γεγραμμονον οὐ βεβράνω.

#### LXXXI.

#### Basilii in Isaiam V.

Codex primae longitudinis parvae in membrana contectus pelle cyanea, in quo est Enarratio in Isaiam Sancti Basilii, & Chrysoftomi Sermones sex de Sacerdotio.

#### LXXXII.

#### Basilii Enarratio in Isaiam VI.

Codex primae longitudinis indutus pelle cvanea, in quo est

Basilii Enarratio in Isaiam, &

Ecloga ex libris Sancti Basilii in sermonibus moralibus viginti quatuor exposita a Simeone Magistro Metaphraste.

## LXXXIII.

## Basilii Serniones morales VII.

Codex primae longitudinis cyanea pelle coopertus: in eo vero sunt Sermones morales Sanĉi Patris nostri Basilii Magni viginti quatuor, quorum catalogum, & argumenta in libri principio invenies. Est vero optimus, & eleganter scriptus in membrana.

Bar-

Βαρλάμ μοναχά περί το άγία πνούματος α΄. Βιβλίον δευτέρα μάκους, ένδεδυμούον δέρματι κοκινώ. έτι δ΄ οὐ αὐτώ τάδε. Βαρλάμ μοναχά λογοι περί τῆς το πνευματος έκπορίδτεως. Κυρίλλου έπιτολή πρὸς νετόριον. Θεοδωράτα έπιτολή πρὸς Κυριλλον. Κυρίλλου λογος περί τῆς εὐανθρωπήσεως

τε Θεε λόγου. Τε αυτέ πρός Σούκενσον περί τών δογμάτων Νεσορίου. Τε αυτέ ότι Χρισός ο Ι'νσες καλείται.

Τε αυπε έτι Χρισός ό Γησες καλείται. Α Θανασίου λόγος μικρός περί τῶν ἀγίων είκονων.

7 E

## Βίοι τῶν ἀγίων α'.

Βιβλίον πρώτε μήκους, ενδεδυμούον δέρματι έρυθρα, ού α είσι Βίοι των άγίων τε Ι΄αννουαρίου μίωος; συγγραφοντες παρά διαφόρων δίδασκαλων.

75

## Βίοι άγίων β΄.

Βιβλίον πρώτε μήπους οι βεβράνω, οιδεδυμούον δέρματι έρυθρώ, οι ώ είσι Βίοι

#### LXXXIV.

Barlam Monachi de Spiritu Sancto I.

Codex secundae longitudinis coccinea pelle indutus. In eo vero haec sunt: Barlam Monachi Sermones de processione Spiritus Sansti. Cwilli Epistola ad Nestorium. Theodoreti Epistola ad Cyrillum:

Cyrilli Sermo de Incarnatione Verbi Dei . Eiusdem ad Sucensum de dogmatibus Ne-

storii. Eiusdem cur Iesus vocetur Christus. Athanasii Sermo brevis de Sanctis imaginibus.

#### LXXXV.

#### Vitae Sanctorum I.

Codex primae longitudinis rubea pelle contectus, in quo funt Vitae Sanctorum mensis Ianuarii a variis doctoribus conscriptae.

#### LXXXVI.

#### Vitae Sanctorum II.

Codex primae longitudinis membraneus, rubea pelle indutus, in quo funt Vi91 Βίοι τῶν ἀγίων τὰ Α΄πριλλίου τὸ Μαίου τὸ Αύγούςου μίωὸς τὸ ἐγκώμια , παρὰ διαφόρων διδασκάλων στωτεθοντες, ὧν ὁ καταλογος εὐ τῷ ἀρχῷ τὰ βιβλίου ἐςί.

#### πζ' · · Βίοι ἀγίων γ'.

Βιβλίον πρώτε μήπους ο βεβράνω, ο όδεδυμούον δερματι κατανώ. ο ό δ είσι Βίοι τινές ε έγκωμια διαφόρων άγίων, παρά διαφόρων συγγραφέων συγγραφοντε, ών ο καταλογος ον τη άρχη πέ βιβλίου έτί.

#### πn′

Βίοι άγίων πάτρων κ) λόγοι διάφοροι δ'.

Βιβλίον πρώτε μήχους μεγάλου, κὶ παλαιὸν οὐ βεβράνω, οὐ δεδυμούον δὲ δερματι κας ανώ, οὐ κὶ εἰστ βίοι τινές των ἀγίων, κὶ λόγοι διάφοροι, κὶ πρώπον έτι

ες: Βίοι Γρηγορίου Α'αραγαντίνων επισκόπε. Ε'πειτα μαρτύριαν Κλάμεντος πάπα Ρώ-

Βίος Ε'φραὶμ ἐπισκόπε Χερσῶνος. Στεφάνου το νέου ψαλτου βίος κὰ πολιτεία.

Πρά-

Virae Sanctorum mensis Aprilis, Maii, & Augusti, & encomia; a variis doctoribus compositae, quarum catalogum in principio libri videre est.

#### LXXXVII.

#### Vitae Sanctorum III.

Codex membraneus primae longitudinis castanea pelle tectus, in quo sunt

Vitae quaedam, & encomia variorum Sanctorum a diversis scriptoribus elucubratae, quorum catalogus est in principio libri.

#### LXXXVIII.

Vitae Sanctorum Patrum, Sermones varii IV.

Codex membraneus primae longitudinis magnae & antiquus, contectus pelle castanei coloris, in quo sunt vitae quaedam Sanctorum; & sermones varii. Et primum est

Vita Gregorii Agrigentinorum Episcopi. Deinde Martyrium Clementis Pontificis Romani.

Vita Ephraem Episcopi Chersonae. Stephani junioris cantoris vita, & institutum.

Aaa

94 Πραξεις τοῦ άγίε ἀποςόλε Α'νδρέου ή Εγκωμιον.

Μαρτυριον της άγίας Βαρβάρας.

Βιος το αγίε Νικολάε το των έξης, ους δίρησεις τη τω καταλογω είς τω άρχω το βιβλίου γεγραμμονές.

#### 73'

#### Bios ayiwr 18' &

Βιβλίον πρώτε μήνες παλαιόν ον βεβράνω, ονδεδυμονον δέρματι κυανώ, ον ώ είσιν οι λογοι

Γρηγορία το Νυπης είς του βίου το πα θαύματα το άχια Γρηγορία το Βαυμαιεργο.

Μαρτυριον το άχιο μεγαλου μαρτυρος Πλάτωνος .

Βίος τὸ πολιτεία τε άγ le Α'μφιλοχίε επισχόπε Ι'χονίε.

Βίος το πολιτεια τοῦ άγίου Γρηγορία έπι-

Μαρτύριον της αγίας μεγαλομάρτυρος Αίκατερίνης.

Κλημεντος έπισκόπε Ρ΄ ώμης περί τῶν πράξεων τὰ όδων τοῦ ἀγία ἀποσόλα Πέτρα, αις τὰ ὁ αὐτοῦ συμπεριείληκτας βίος.

Μαρτυριόν τοῦ ἀγίε ἰερόμαρτυρος છું Α'ρχιεπισκόπε Α'λεξανδρείας Πέτρε. Μαρτυριόν τοῦ ἀγίε Μερκερίε.

Biog

Acta Sancti Apostoli Andreae, & Enco-

Martyrium Sanctae Barbarae .

Vita Sancti Nicolai, & qui sequuntur, quos invenies in catalogo in libri principio scriptos.

#### LXXXIX.

#### Vitae Sanctorum duodecim V.

Codex primae longitudinis vetustus in membrana, cyanea pelle tectus, in quo funt,

Sermones Gregorii Nyssae in vitam, & miracula Sancti Gregorii Thaumaturgi. Martyrium Sancti magni martyris Platonis.

Vita & conversatio Sancti Amphilochii Episcopi Iconii.

Vita & conversatio Sancti Gregorii Epifcopi Agrigentinorum.

Martyrium Sanctae magnae martyris Hae-

Clementis Romani Pontificis de Actis, & itineribus Sancti Petri Apostoli, quibus etiam eiusdem vita comprehenditur.

Martyrium Sancti Petri Hieromonachi, & Archiepiscopi Alexandriae.
Martyrium Sancti Mercurii.

96 Βίος κι πολιτεία του σοφέ πατρός κμών

Α'λυπίε.

Μαρτύριον τοῦ άγίε Γακώβε τε Πέρσε. Βίος κι πολιτεία του σοφού πατρός ήμων Στεφάνη του νές. Υπομιημα είς του Ευαγγελίτω Ματο

Dalov .

## Bios Xpurosóus 5'.

Βιβλίον πρώτε μνηκες παλαιδο εν βεβράνω κι ενδεδυμενο" δέρματι πρασίνω, εν ο έςιν ο του Χρυσοσομε βίος, Καὶ τοῦ άγιε ψάλτου Στεφανε τοῦ νέου.

## Bior Barinswor C'.

Βιβλίον πρώτε μήχους ενδεδυμούον δέρματι πρασίνω.

Είσι δε Βίοι των βασιλίων των Ρ'ωμαίων άρχόμενοι άπο Ι'ουλίου Καίσαρος, ή τελειουύται έπί της άρχης του Α'λεξίω Tou Kourlus .

## 48' .

#### Βίος Κωνσαντίνου ή'.

Βιβλίον δευτέρου μήπους ενδεδυμένον δέρuati épudpa.

Vita & conversatio sapientis Patris nostri Alvpii.

Martyrium Sancti Iacobi Persae.

Vita & conversatio sapientis Patris nostri Stephani iunioris.

Commentarium in Evangelistam Mat-

#### XC.

## Vita Crysostomi VI.

Codex secundae longitudinis vetustus membranaceus, & prasina pelle indutus, in quo est vita Chrysostomi, & Sancti cantoris Stephani iunioris.

#### XCI.

## Vitae Imperatorum VII.

Codex primae longitudinis contectus pelle prafina.

Sunt vero Vitae Imperatorum Romanorum, incipientes ab Iulio Caesare & desinentes in Imperio Alexii Comneni.

#### XCII.

## Vita Constantini VIII.

Codex fecundae longitudinis rubea pelle coopertus.

98 Εύσεβίε το παμφίλε, είς τον βίον Κώνς ωντίνε τε μεγάλε.

## 500

## Βιβλίου ιατρικόυ.

Βιβλίον δευτέρε μικρε μήκες παχύ, όνδεδυμένον δερματι κυανώ, όν ὧ είσι ταδε.

Ι'ατρικά τινα όν οίς έςι η έξηγησίς τινος είς τινας άφορισμες Ιπποκράτες.

Διάφορά τινα ἰατρικά περί διαφόρων ύπο-Βέσεων όν κεφαλαμώδει τμήμα , ἄνου τε ονόματος τε συνταξαντος .

Βουλγάρι το πμισυ τῶν λέξεων.

Ι'ατρικόν βιβλίου κὶ πρώπου, ποδαπόν δει είναι του ιατρόν

Προγνως ικά ίπποκράτως, περί έρων, περί σφυγμών ή Θεωρίας έρων, τών έπτά φιλοσόφων.

Αλεξανδρε ίατρε περί διαγνώσεως σουγμων επιπυρεωσντων. ή περί έρων αφορισμοί.

Γαλίως περί τύπου.

Περί διαίτης. Ε΄ ρμηνεία τινών ύποθέσεων διαφόρων, η πρώτον περί μόρμηπος.

Περί φυλακτηρίων.

Boor-

Eusebii Pamphili in vitam Constanțini Magni.

#### XCIII.

#### . Liber Medicus .

Codex fecundae longitudinis parvae craffus cyanea pelle tectus, in quo hacc funt.

Medica quaedam, in quibus etiam est enarratio cuiusdam in nonnullos Apho-

rismos Hippocratis.

Varia quaedam Medica de differentibus argumentis in capitibus trecentis quadraginta uno; fine nomine eius qui concinnavit.

Vulgari sermone dimidium dictionum & Liber Medicus, & primum, qualem oportet esse Medicum.

Prognostica Hippocratis. De urinis, de inflammationibus, & speculatione urinarum, septem Philosophorum.

Alexandri Medici de discretione inflammationum eorum, qui sebre tenentur

Et de urinis Aphorismi.

Galeni de formis.

De diaeta. Interpretatio quorumdam variorum argumentorum, & primum de formica.

De Antidotis.

G 2

Bron-

100 Βροντολόγιον των ιβ΄ μίωων.

Περὶ ὀνομάτων τῶν ὡρῶν τῆς ἡμέρας. Καλανδολόγιον ὅλης τῆς ἐβδομάδος.

Περί ήμερῶν ἀς ο φείλει ἄνθρωπον ἀπέχεσθαι από ὅλων τῶν μίμῶν.
Περί ἐνεργῶν λίθων Ι΄πποκράπες.
Α πορδέγματα κὶ ερμίμεἰαι εἰς τὰς δημοθείς λογες.
Περί παρασαμειωσεων ἤλία κὶ σελίμικς κὶ ἀςερων, κὶ ἄλλων φυσικῶν.
Καὶ περί παραπρισεων μίμιῶν περί πῶς
οἰκοθομῶς τῆς ἀγίας σοφίας.
Καλιρί ὡ φελιμοι εἰς πᾶν πραγμα.
Γρογνωςικά, γενεθλίον. Ε΄ς εἰ δε κακῶς κὶ

45

άθλίως γεγραμμένου, γραμμασί τινος

Βιβλίου γεωπονικόν .

mardapis.

Βιβλίου πρώτε μήκες δυδεδυμούου δέρ-

46

Βλεμύδες φυσικά α'.

Βιβλίου δετέρε μήπες δυδεδυμένου δέρματι πυτρίνο είσι δ' το αυτό πάντα Brontologium, seu de tonitruis duodecim mensium.

De nominibus horarum diei.

Calandologium, sen de Calendis totius Hebdomadae.

De diebus, a quibus debet homo abstinere, ab omnibus mensibus.

De efficientiis lapidum Hippocratis.

Sententiae, & interpretationes in populares fermones.

De fignificationibus Solis, Lunae, & Stellarum, & de aliis rebus Phyficis.

Et de observationibus mensium, de aedificio Sanctae Sophiae.

Cantiones utiles ad omnem rem.

Prognostica, Generaliacon. Est vero male, & infeliciter scriptus literis cuiusdam puelli.

#### XCIV.

## Liber Geoponicus .

Codex primae longitudinis contectus pelle cyanea.

#### XCV.

## Blemydis Phylica I.

Codex fecundae longitudinis contectus
pelle cytrina. In eo vero funt omnia
G 3 Phy-

102

- τα φυσιολογικά ον συνόψει το αύτου Βλεμυδες.

## Βλεμύδες φυσικά β'.

Βιβλίου τρίτε μήκους ενδεδυμένου δέρματι μέλανι. έςι δέ τα το Βλεμυδες φυσιολογικά κατά σύνο 11.

## Βλεμύδες λογική γ'.

Βιβλίου δευτέρε μικρέ μήκες ενδεδυμένου Sipuari nuava, co bi est in in, in, Βλεμυδες έπδοσις περί λογικής επιση-Καί Α'ρκαδίε γραμματική.

- 4n' X

## Bremudag &

Βιβλίον τρίπε μήκες, ένδεδυμούον δέρ-Βλεμύδες περί των φυσικών αρχών, τετεςι τα φυσιολογικά, καλώς γεγραμμένον εν χαρτη Δαμασκίως.

5 ()

onio mai chi oo al ila

7:14

Βλέμ-

Physiologica in compendio eiusdem Blemydis.

#### S.C. S. Sanda XCVI. Sandara C. C. C.

# Blemydis Physica II.

Codex tertiae longitudinis nigra pelle indutus, funt autem Blemydis Physiologica in compendio.

#### XCVII.

# Blemydis Logica III.

Codex fecundae longitudinis parvae cyanea pelle tectus, in quo est Blemydis expositio de Logica scientia.

Et Arcadii Grammatica ... 45 den let

#### XCVIII.

## Blemydis. AV.

Codex tertiae longitudinis contectus pelle rubea, funt vero in eo Blemydis de naturalibus principiis, hoc ett Physiologica, adfabre scriptus incharta Damascena.

rivi Fineer inites

## Βλεμμύδες ε'.

Βιβλίον δευτέρα μικρέ μήκας, δυδεδυμένον δέρματι μέλανι, δυ ζέςιν ή λογική το Βλεμμύδας.

# Bontros .

Βιβλίον δελτέρε μνίκες πάνυ λεπτόν, ενδεδυμένον δερματι κασανώ, έςι δ' εναυτώ,

Βοντία περί παραμυθίας τῆς φιλοσοφίας, βιβλία πέντε & μετήγαγε Μάζιμος ο Πλανέδης είς τω Επάδα διάλευτον έκ τῆς Λατινικῆς φωνῆς, ἔςι δὲ πάνυ παλαιον εν χάρτη Δαμασκωίος.

# Βελγαρε...

Βιβλίου πρώτε μάκες ενδεδυμενου δερματί

Est de ris isopla notras mepi Onoreas

Ε'τι δε ή τίνι τρόπο λαβον ο Φράγκοι τω Ι'ερουσαλήμ,

Καὶ άλλα πολλά μέρη ἀνατολικά. ή δ' έπιγραφή ώς ἀνω.

Bo-

## Blemydis V.

Codex secundae longitudinis parvae nigra pelle coopertus, in quo est Logica Blemydis.

G.

## Boetius .

Codex secundae longitudinis omnino subtilis contestus pelle castanei coloris, sunt vero in ipso

Boetit de Confolatione philosophiae Libri quinque, quos transfulie Maximus Plamutes in Graecum sermonem ex Latina singua. Est vecussissimus in charta Damascena.

CI.

#### Tila a

Codex primae longitudinis cyanea pelle

Est vero Historia quaedam Vulgari lingua, de Theseo, aiunt, & Amazonibus Item, & quo pasto Franci ceperant Ierufalem.

## Boravinov, ni ala.

Βιβλίον δευπέρου μάκες πάνυ παλαιός, · ย่าง ยงบนยางา งัยกุนสาเ นบสาลั . เงา ลั เล่งเ

Συλογαί κατά σοιχείον περί των βοπανων, από τε Διοσκορίδε η άλλων πολ-

Ε'κ το Ο'λυμνίε περί κρισίμων ήμερων. Τοῦ αὐτοῦ περί ζωῆς κὶ θανάτε. Περί ήμερων σεσημειωμένων των ιβ' μηνών. Περί των της σελίωης ήμερων. Γαλίως απορίαι κ) λύσεις περί αναγ-

naiwy TIVEY . Ε'κ τῆς τε Συμεών τοῦ μαγίτρου πραγ-

ратыя жері тічог жетычой й чиктог κὶ χερσαίων ζώων διωάμεως. Θεραπεία είς λύμω διαφόρων βλαπτι-

κῶν ζώων . Ε'ρμίωσία λεξεων ιατρικών κατά σοιχείον.

Ρ'ετζεπάριαι διάφορα. Μαξίμε του Πλανούδε διάγνωσις ύελίνων Tar oupar. Περί τε χρομάτων εξ ύπος άστων αύτων.

Ζωροάςρε περί της καυός έπετολής και της προγνώσεως των εξιαύτης συμε

#### Botanicum , & alia .

Codex fecundae longitudinis parvae vetustissimus cyanea pelle coopertus, in

quo sunt, Collectiones secundum elementorum seriem de herbis, ex Dioscoride, & mul-

tis aliis.

Ex Olymnio de decretoriis diebus.

Eiusdem de vita & morte.

De diebus notatis duodecim mensium. De diebus lunae.

Galeni dubitationes & solutiones de necessariis quibusdam.

Ex opere Symeonis Magistri de virtute quorumdam volatilium, natatilium, & curatio ad destructionem variorum no-

xiorum animalium. Explicatio dictionum Medicarum alpha-

betico ordine digesta.

Receptaria varia

Maximi Planudae diiudicatio vitrearum

6.1

urinarum, Et de coloribus & sedimentis earumdem. Neophyti de iis quae contraponuntur. Zoroastri de ortu canis, & praesentione eorum, quae ex eo accidunt.

Eius-

To8

Sins.

Τοῦ αὐτοῦ σημείωσις τῶν ἀποτελουμένων ἐκ τῆς βροντῆς καθ' ἔκαςον ἔτος. Κανόνια ήλιε κὰ σελίώης κὰ πασχατος.

Κανονία ηλικ κι σελίωνς κι πασχαπος. Γωάννε έπισκόπε Πρισδρυάνων, περί ουρων διάγνωσις.

Ρ'ετζεταρια διάφορα.

Ι'ωαννα επισκόπα Πρισθρυώνων έκ θεαφόρων σιμαθροισις περί ζυτέρων.

Θεοφίλα περί χρωμάτων.

Ι'ωάννου έπισκόπε Πρισδρυάνων περί διαχωρημάτων.

Ιπποκραίες προγνωσικά. Ρ'ετζεταρια διαφορα.

Taxlus a'.

Βιβλίου πρώτε μάθες, δυδεδυμένου δερματι κυτρίνος έτι δε δυ αυτό Γαλίως τάδε.

Hepi tar tuperar. b iarpos.

Τε αυτέ περί χυμών Ιπποκράτες.

Τε αυτε περί απλών φαρμακων δωνά.

Περί τόπων πεπουδόπου βιβλίω γ. Περί τωθέσεως δαραάκων τών κατά τοπες βιβλία τρία.

Περί της των κατ είδες άπλων δαυάμεως, λόγοι τρείς.

Γα-

Eiusdem adnotatio eorum, quae perficiuntur ex tonitru quotannis.

Regulae Solis & Lunae , & Paschatis. Ioannis Episcopi Prisdryanensis de urinis dijudicatio.

Varia Receptaria.

Ioannis Episcopi Prisdryanensis ex variis auctoribus collectio de visceribus.

Theophili de coloribus.
Ioannis Episcopi Prisdryanensis de separationibus.
Hippocratis Prognoftica.

Receptaria varia.

# CIII.

## Galeni I.

Codex primae longitudinis citrina pelle indutus; in eo vero funt haec Galeni opera; De febribus. Medicus.

Eiusdem de succis Hippocratis. Einsdem de simplicium medicaminum vir-

tute Libri quinque.
De locis adfectis Libri tres.

De compositione pharmacorum, quae sunt fecundum loca Libri ofto.

De virtute simplicium per species Libri tres . control of the state

#### Taxlws B'.

Βίβλίον πρώτε μήκες παλαιόν, δυθεθυμονον δέρματι κατανώ. έτι δ' δυ αυτώ. Γαλίωυ περί χρείας μορίων τι δυερχείας.

Ο ρα τον πινακα εν τη άρχη το βιβλίε, τί φησι περί τουδε.

Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν κατὰ τοπες πεπονθοτων βιβλία β γ'.

Τε αυτε περί σωθέσεως φαρμάκων των κατά τόπες, βιβλία δ', є', 5', ζ',

Διαγνώσεις κ) θεραπείαι έκ τε Γαλίως, πρός βασιλέα τον Πορφυρογούνητον.

Βιβλίου πρώτε μήκες μεγάλε, δυδεδυ-μονου δερματι λευκά: έςι δ' ου αυτώ Γαλίως περί τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως βιβλία ια: Τε αυτέ προς τος περί τύπε γρα ζαντας

n mepiodar -

Βιβλίου πρώτε μήκες, δυδεδυμούου δέρ-

# Galeni II.

Codex primae longitudinis antiquus te&us pelle castanei coloris. In eo vero sunt Galeni de usu partium & efficientia. Vide indicem in principio libri quid dicat de hoc.

Einsdem de adfectionibus fecundum loca libri fecundus & tertius.

Eiusdem de compositione pharmacorum, quae secundum loca funt libri quartus, quintus, fextus, feptimus, octavus. Discretiones, & curationes ex Galeno ad Imperatorem Porphyrogenneram .

#### CV.

## Galeni III.

Codex primae longitudinis magnae alba pelle contedus. In eo Galeni de simplicium pharmacorum virtute libri un-المنكل الانهار المان المان المان

Eiusdem ad eos, qui de forma, vel periodis scripserunt.

## CVI.

## Galeni IV.

Codex primae longitudinis alba pelle indutus

112 ματι λευχώ. ἔτι δ' ἐν αὐτώ.

Γαλίως περί διαφοράς η αιτίας νοσημάτων, βιβλία 5'. Τε αυτό Βεραπωτικής μεθόδε λύγοι δ'.

## PS'

## Γαλίως είς τά προγ. ε΄.

Βιβλίον δευτέρε μήνες πάκυ παλαών χ παλώς γεγραμμούν οι χάρτη Δαμασκίως, ονδεδυμούν δέρματι πρασίνο. έςι δ' ον αυτώ

Γαλίως εξήγησις είς τὰ προγνωσικά Ι΄πποκρατός τμήματα γ΄, τὸ είς τοὺς ἀφορισμές τμήματα

#### . pn

Γαλίως είς τές άφορισμές 5'.

Βιβλίου δευτέρε μήκες, πάνυ παλαιόν σύδεδυμούον δέρματι κροκώδα. έςι δ΄ σ' αυτώ

Γαλίως έξηγησις είς τους αφορισμές, τμήματα ζ.

## ρ9'.

## Γαλίως τέχου ιατρική ζ'.

Βιβλίου δευτέρε μάκες μικρέ σύδεδυμούου δέρματι προκώδει έσε δ' ς κυτώ Γαdutus: in eo vero sunt Galeni de differentia, & caussa morbo-

rum libri septem.

Eiusdem methodi curationum libri quatuor.

#### CVII.

#### Galeni in Prognostica V.

Codex fecundae longitudinis vetuslissimus, & eleganter scriptus in charta Damascena, prasina pelle coopertus: in co vero cst

Galeni Enarratio in Prognostica Hippocratis, sectiones tres; & in Aphorismos, sectiones.

#### CVIII.

## Galeni in Apborismos VI.

Codex fecundae longitudinis vetustissimus crocea pelle tectus in eo vero est

Galeni Enarratio in Aphorismos.

#### CIX.

#### Galeni Ars Medica VII.

Codex fecundae longitudinis parvae crocea pelle contectus: in eo autem exstat Tom. I. H Ga-

Γαλίως πολλά η διάφορα η'.

Βιβλίου δευτέρε μήχες μιχρέ ενδεδυμένον δέρματι πορφυρώ . είσι δ' εν αὐτώ ταῦπα.

Γαλίως πρός Γλαύπωνα βιβλία β'. Ι'πποκράτες προγνως ικόν τμήματα τρία. Παλλαδίε σωνομος περί πυρετών.

Περί έρων έκ των Ιπποκράτες κ) αλλων TIPES .

Προγνωσις Γαλίωε περί φλεβοτομίας, Γαλίωε η άλλων.

Περί φλεβοπμίας έκ των Ιπποκράτες.

Περί προγνώσεως των ούρων.

Γαλίως περί των έν τοις παροξυσμοίς nacpur.

Τε αυτέ περί μήτρας αναπομής.

Τοῦ αὐτοῦ, περί έξ εὐυπνίων διαγνώ-

Τε αὐτοῦ, περί τοῦ πῶς δει έξελέγχειν τους προσποιεμενους νόσον . Τε αυτου , περί βδελών .

Περί αντισπάσεως.

Περί συικίας.

Περί έγχαραξεως η πααιχησμέ.

Περί των παρά φύσιν όγκων.

Hepi

#### CX.

#### Galeni multa of varia VIII.

Codex secundae longitudinis parvae purpurea pelle coopertus: in eo autem haec funr .

Galeni ad Glauconem libri duo: Hippocratis Prognosticum, sectiones tres. Palladii compendiaria collectio de febribus .

De urinis ex libris Hippocratis, aliorumque quorumdam. Prognosticum Galeni de venarum sectio-

ne. Galeni aliorumque.

De venarum incisione ex libris Hippocratis. De praecognitione urinarum.

Galeni de opportunitate in paroxismis.

Einsdem de sectione uteri'.

Eiusdem de diiudicationibus ex mniis .

Eiusdem quomodo oportet cognoscere morbum fimulantes.

Eiusdem de hirudinibus.

De revulsione, quae fit in venae sectione. De cucurbitula, qua fanguis exfugitur.

De inscalptura, & scarificatione.

De tumoribus praeter naturam.

H 2 De 116

Περί των τε όλε νοσήματος καιρών. Υποθήκαι έπι έπιλήπτω παιδί περί με-

λαίνης χολής. Περί τρόμε η παλμε η ρίγες η σπασμε, πάντα τε αύτε.

#### pia'

#### Γαλίως διάφορα 3'.

Βιβλίον δευτέρε μήκες, οιδεδυμούον δέρματι κροκώδει. ές: δ' οι αυτώ ταῦπα. Γαλίως εξήγησις είς το περί διαίπς Ι'πποκράτες.

Ε'πιγράμματα όλίγα έκ τε α' βιβλίε των

έπιγραμμάτων.

Γαλίως περί διαφοράς πυρετών, βιβλία β' Στεφάνε περί αυτών.

Γαλίως περίτης των ένυπνίων διαγνώσεων. Τε αὐτε πρὸς Τεῦθραν ἐπιτολή.

Περί δσιωόππων σφυγμών.

Πλεπόρχε περί των άρεσκόντων τοῖς φι-

Αρχιγούςς η Φιλαγρία περί λιθώντων νεφρών μέρος τι μιπρον πάνο.

## psB'

## Γαλίως διάφορα ί.

Βιβλίον δεύτερε μήκες, ενδεδυμούον δέρματι πρασίνω. έςι δ΄ όν αυτώ τάδε. De temporibus cuiuscumque morbi .

Sententiae de puero comitiali morbo adfecto. De atra bile .

De tremore, & palpitatione, & frigore, & convulsione, omnia eiusdem.

#### CXI.

#### Galeni varia IX.

Codex fecundae longitudinis contectus pelle crocea. In eo vero haec sunt. Galeni Enarratio in librum Hippocratis de diaeta.

Epigrammata pauca ex libro primo Epigrammatum.

Galeni de differentia febrium Libri duo.

Stephani de iisdem.

Galeni de infomniorum diiudicationibus. Eiusdem ad Teuthram Epistola.

De manifestis inflammationibus ..

Plutarchi de Placitis Philosophorum pars quaedam.

Archigenis, & Philagrii de renibus, qui calculis laborant, pars quaedam omnino exigua.

#### CXII.

## Galeni varia X.

Codex secundae longitudinis prasina pelle coopertus. In eo vero haec sunt.

H 3 Ga-

118 Γαλίωϊ περί διαφόρας πυρετών. Τε αυτέ περί των επί χυμοῖς συπομούων αναπομούων πυρετών. Τε αυτέ περί των κατά περίοδον παρο-

ξιωομοίων πυρεπών.

Γαλίως έτι περί πράσεων βιβλία γ΄. Τε αὐτε περί φυσικών διωάμεων λόγοι γ΄.

Τε αὐτε τῶν περί καθ' Ι΄πποκράτες 501-

#### PIZ

# Γαλίως περί πυρετών ια.

Βιβλίον δευτέρε μάνες ἐνδεδυμενίον δέρματι κασαφώ, έσι δ΄ ἐν αὐτῷ. Γαλίωἕ περὶ διαφοράς πυρετών. Τὰ αὐτὰ περὶ κρίσεων, βιβλία β΄. Τε αὐτὰ περὶ κρισίμων ήμερῶν βιβλία τρια.

# pid

# Γαλίως Βεραπείτική ιβ'.

Βιβλίον δευτέρε μάκες ἐνδεδυμούον δέρματι έρυθρφ. έτι δ' ἐν αὐτῷ Γαλίως περὶ θεραπόντικῆς μεθόδε βιβλία ιδ'. Galeni de differentia febrium .

Einsdem de iis, quae in succis putrescunt.

De febribus quae accenduntur:

Einsdem de febribus, quae secundum periodum irritantur.

Galeni item de temperamentis libri tres, Eiusdem de virtutibus naturalibus libri tres.

Eiusdem de elementis adversus Hippocratem.

#### CXIII.

#### Galeni de febribus XI.

Codex fecundae longitudinis contectus pelle castanei coloris. In eo vero sunt Galeni de differentia febrium. Eiusdem de iudiciis libri duo. Eiusdem de diebus decretoriis libri tres.

## CXIV.

# Galeni Therapeutice XII.

Codex rubea pelle indutus in eo vero funt Galeni de curationis methodo libri duodecim.

## Γαλίως θεραπουτική ιχ'.

Βιβλίον δευτέρου μήχες ἐνδεδυμένον δερματι χυανῷ. ἔςι δὲ ἐν αὐτῷ. Γαλίωὲ περί Θεραπόντιχῆς μεθόθου βιβλία ιδ'.

βλία το . Ιωάννα το Τζέτζα, εἰς τὸς προχείρας κανόνας τῆς Αςρονομίας, ἐπιτομή, εἰς πεφαλαΐα τριάκοντα διηρημούη.

Η΄ Θεία Λειτεργία Γρηγορίε τε Θεολόγε.

#### 015

# Γαζή γραμματική α'.

Βιβλίου τρίτε μήκες, οὐδεδυμούου δέρματι έρυθρῶ, οὐ ὧ ές: Θεοδώρε τε Γαζή γραμματική ἄνευ ἀρχῆς.

Ε<sup>ν</sup>τι Μοσχοπουλέ γραμματική. Μαξίμε τε Πλανούδε περί ορθογραφίας.

# $\rho_{\ell}\zeta'$

# Γραμματική Γαζή β'.

Βιβλίον τρίτε μήτες δυθεθυμούον δέρματι πρασίνω, ού ὧ έςι Κωνςαντίνε τε Λασκαρέως το πρώτον βιβλίον τῆς γραμματικῆς.

Ε΄ πειτα ή τε Γαζή γραμματική.

Γεω-

#### CXV.

#### Galeni Curatio XIII.

Codex primae longitudinis coopertus pelle cyanea, in eo vero funt Galeni de curationis methodo Libri duo-

decim.

Ioannis Tzezae vulgarium Canonum Afironomiae Epitome in capita triginta divifa. Divina Liturgia Gregorii Theologi.

# CXVI.

# Gazae Grammatica I.

Codex tertiae longitudinis rubea pelle testus, in quo est Theodori Gazae Grammatica sine prin-

cipio.

Item Moschopuli Grammatica. Maximi Planudae de Orthographia.

# CXVII.

# Gazae Grammatica II.

Codex tertiae longitudinis coopertus pelle prafina, in quo est Constantini Lascaris liber primus Grammarices.

Deinde Gazae Grammatica.

Agri-

#### LEGITOPINOP .

Biblion mpwis unitig, endeduperor depματι κυανώ, ον ώ έςι μετά τα Γεω-πονικά κὶ Σωςραϊκ ή Ιπποκραϊκς ίππιατρικόν .

# 012'

# Γραμματικά τινα.

Βιβλίον δευτέρε μικρέ μήκες, σίδεδυμέ. νον δέρματι κυανώ, έν ώ είσι γραμ-ματικά τινα τεχνολογικά κι σωταξεις.

Ε'τι σωπάξεις τίνας ώς δοχει Μοσχοπέλε.

Είκανες Υιλοσράτο μετ' έξηγήσεως κ ψυχαγωγιών.

Τε αυτε πραικά ομοίως.

Παυλά σιλουτιαρία είς τὰ ον πυθίοις Βερμά είχοι ἰαμβικοί μετ έξηγήσεως. Ε΄ κ των ήθικων Πλυταρχυ, περί άρετης κὶ κακίας, κὶ περί σαιδων άγωγης. Τεχνολογία τις γραμματική.

Ι πποκρατις βίος.

Ι'σοκραικό λόγος παραινετικός πρός Δη-MOVEROP .

#### CXVIII.

#### Agricultura I.

Codex primae longitudinis indutus pelle cyanea, in quo funt post Geoponica & Sostrati, & Hippocratis Veterinaria.

#### CXIX.

#### Litteraria quaedam II.

Codex secundae longitudinis parvae contestus pelle cyanea, in quo sunt Grammatica quaedam artificiosa; & syntaxes.

Deinde fyntaxes nonnullae, ut videtur, Moschopuli.

Imagines Philostrati, cum enarratione, & psychagogiis.

Einsdem Heroica similiter

Pauli Silentiarii in balnea quae sunt in Pythiis versus iambici cum enarratione.

Ex Moralibus Plutarchi, de virtute & vitio, & de puerorum institutione. Technologia quaedam Grammatica

Hippocratis vita. Isocratis Oratio adhortatoria ad Demo-

nicum.

# Γρηγόριος ο Ναζίανζε α.

Βιβλίον πρώτε μήκες, οιδεδυμένον δέρ-ματι κοκίνω. ές: δε παλαιόν κ) οι βε-Brava. eisi d' ci aura

Γρηγορίε Ναζιανζε λόγοι κε διάφοροι, οίοι είσιν ούποι. πρώπος πρός τές καλέσαντας κὶ μιὶ απαντισαντας μετά του πρεσβυπερον έν τω πασχα.

Δεύτερος είς τον έαυτε πατέρα ή είς τον

μέγαν Βασίλιον.

Τρίπος είς τές μετά τω χειροτονίαν.

Τες δ' έξης ευρήσεις οι τώ καπαλόγω πε Βιβλία ος γέγραπται οι αρχή. Ε'ςι δε κ τις παραφρασις είς τον έκκλι-

σιας ω άτελής.

# ρκα΄

# Γρηγόριος ο Ναζιαίζε β'.

Βιβλίον πρώτε μάνες παλαιόν ο βεβρά-να, ο δεδυμένον δερματι ποπίνο. Είσι δ' έν αυτώ το αυτό λόγοι ι 3' ών α' संद रवे वेश्रव प्रेश्वक्रमस्य .

Ο΄ δε επιπάφιος είς τον μέγαν Βασίλειον. τους δε έξης δίρησεις οι τω καπαλόγω είς τω άρχω τε βιβλίε.

Ipn-

# Gregorius Nazianzenus I.

Codex primae longitudinis coccinea pelle coopertus: est vero vetustus, & mem-

braneus, in eo vero funt

Gregorii Nazianzeni Sermones viginti sex varii, qui sunt hi: Primus ad eos, qui vocaverunt, & obviam non iverunt post Presbyterum in Paschate.

Secundus in patrem suum, & in Ma-

gnum Basilium.

Tertius in eos, qui ordinationem acceperunt.

Reliquos vero invenies in Catalogo Codicis, qui scriptus est in principio. Inest autem etiam Paraphrasis quaedam

in Ecclesiasten in fine mutila.

#### CXXI.

# Gregorius Nazianzenus II.

Codex primae longitudinis vetusus membraneus coccinea pelle coopertus.

In eo autem funt eiusdem Sermones novemdecim, quorum primus est in sanctam Theophaniam.

Oratio item funebris in Basilium Magnum. Reliquos vero comperies in Catalogo in principio libri.

Gre-

# Γρηγόριος ὁ Ναζιανζέ γ΄.

Βιβλίον πρώτε μίπες μιπρε τὸ παλαιόν, Ο βεβρανω γεγραμμείον καλλίσως τὸ ορθώς, οίδεδυμούον δὲ δέρματι πρασίνω.

Είσὶ δε εν αὐτῷ, τε αὐτε Γρηγορίε λόγοι ες', ὧν πρῶτόι εἰσι δύο εἰς τὸ αγιον πὰσγα. ὁ δε τρίτος εἰς τωὶ καιεἰω κυριακὶω. τὰς δ ἐξῆς διρήσεις οἰ τῶ καταλογφ εἰς τωὶ ἀρχίω τε βιβλίε.

# pry

# Γρηγόριος ο Ναζιανζέ δ.

Βιβλίον πρώτα μήκας πάνυ μεγάλα κὶ παλαιόν ον βεβράνω, ον δεδυμονόν δε δέρματι κοκίνω. εἰσὶ δε ον αυτώ Γρηγορία τὸ αυτό λόγοι ις, δεν πρώτοι εἰσι δύο εἰς τὸ ἄγιον πάσχα. κὶ ὁ τρίτος εἰς τίω καινίων κυριακίω, οἱον τὸ ἀνω. τοὺς δε εξῆς ζήτει ον τῷ καταλόγω εἰς τίω ἀρχίω, ὡς προείπον.

#### 0%

# Γρηγόριος ο Ναζιανζε ε΄.

Βιβλίον πρώτε μήχες πάνυ παλαιόν εξ πλα-

#### Gregorius Nazianzenus III.

Codex primae longitudinis parvae & antiquus in membrana feriptus pulcherrime & recte, prafina vero pelle contectus.

In co autem funt eiusdem Gregorii Sermones septemdecim, quorum primi funt duo in sanctum Pascha. Tertius vero in novam Dominicam. Ceteros autem in Catalogo in libri principio invenire erit.

#### CXXIII.

#### Gregorius Nazianzenus IV.

Codex primae longitudinis omnino magnae & vetustus in membrana contestus pelle coccinea. In eo autem sunt Gregorii ciusdem libri septemdecim quorum primi sunt duo in sanctum Pascha, & tertius in novam Dominicam, ut superius. Reliquos vero quaere in Catalogo in principio, ut supradixi.

#### CXXIV.

Gregorius Nazianzenus V.

Codex primae longitudinis vetustissimus,

τεδ πλατύ εν βεβράνω, ζυδεδυμούου δέρματε πρασίνω, ζυ ω είσι λόγοι το Βεολόγο Γρηγορία λβ΄, οι τινές είσιν ούτοι.

Α΄ πολογητικός της είς πόντον φυγης είε-

RED .

Πρὸς τὰς καλέσαντας ἐν τῷ ἀρχῷ τὲ μιὰ ἀπαντήσαντας μετὰ τὸν πρεσβύτερον ἐν τῷ πάσχα.

Είς Καισάριον τον άδελφον επιτάφιος. Είς των άδελφων των ίδιαν Γοργονίαν επιτάφιος. Τους δ' έξης ζήτει 'ςν τώ καταλόγφ είς των άρχων το βιβλίο.

#### pxe'

# Γρηγόριος ὁ Ναζιανζές ς.

Βιβλίον πρώτε μικρε μήκες, δυ βεβράνω πάνυ παλαιόν, ζυδεδυμς όνο δέρματι κυανώ. ζυ ω είσιν κ' λόγοι τε άγιε Γρη-

γορία, οίτινές είσιν ούτοι.

Είς Γρηγόριον τον αθελφόν Βασιλεία έπισώντα μετά μίων τῆς χειροπονίας ήμεραν. εἰς τὸν πατέρα ἐαυτοῦ, ἤνικα ἐπιτρε-μον αὐτῷ φροντίζειν ἡ τῆς Ναζιανζά ἐκκλησίας. εἰρἰωικοὶ δύο.

Τοῦ αὐτοῦ ἀπολογήτικος, κὰ περὶ ἰερωσιμής. τὰ λοιπὰ ἀν τῆ ἀρχῆ βιβλίκ

é5i.

129

& craffus membraneus prafina pelle indutus: in quo funt Sermones Gregorii Theologi triginta duo, qui funt hi: Apologeticus caufa fugae in Pontum.

Ad eos qui vocaverunt in principio, & obviam non iverunt post Presbyterum in Paschate.

In Caesarium fratrem Oratio funebris. In sororem propriam Gorgoniam Oratio funebris. Reliquos vero quaere in Catalogo in principio libri.

#### CXXV.

#### Gregorius Nazianzenus VI.

Codex primae longitudinis parvae in membrana vecusissimus contectus pelle cyanea, in quo sunt viginti Sermones Sancti Gregorii, qui sunt hi.

In Gregorium fratrem Basilii praesidentem post primum diem Ordinationis. In Patrem suum, quando commist ei curam gerere Ecclesiae Nazianzi. Duo de pace.

Eiusdem Apologeticus, & de Sacerdotio. Reliqua in principio libri funt.

#### px5

Γρηγορίε Ναζιωίζε λόγοι ζ΄.

Βιβλίον δευτέρε μεγάλε μήκες πάνυ παλαιόν, ου βεβρακω, δυθεθυμένον δέρματι κυανώ, δεν φ είσι λόγοι 15' οι τινές είστιν ούποι.

Είς τὸ Πασχα τὰ είς τω βραδύτητα. Είς τὸ ἄγιον πάσχα. Είς τω καινω κυριακήν.

Eig rlui Hermnoslui.

Είς τες λόγες η είς τον έξισώτω Ι'ελιανόν.

Είς τὰ ἄγια θεοφάνια είγεν γενέθλια. τ' ἄλλα ἐν τῆ αρχῆ.

# ρχζ

Γρηγορίε Ναζιανζε λόγοι η'.

Βιβλίον πρώτε μικρέ μήκες πάνυ παλαιον τη βεβράνω, τηθεθυμτίον δέρματι κυανώ, τη δι δίσι λογοι κ΄ οι τινές είσιν έτοι.

Είς το πάσχα, κὶ είς τω βραδύτηπα.

Είς το άγιον πάσχα. Είς τω καινω πυριακιώ.

Eis rlu Hermnoslu.

Είς τες Μακκαβαίες, τάλλα ζυ τη άρχη τω βιβλίε.

Ton-

#### CXXVI.

#### Gregorii Nazianzeni Sermones VII.

Codex fecundae longitudinis magnae vetuftissimus in membrana, contectus pelle cyanea, in quo sun fermones sexdecim, qui sunt qui sequuntur.

In Pascha, & in tarditatem .

In fanctum Pascha. In novam Domini-

In Pentecostem.

In sermones, & in Prevaricatorem Iulia-

In sanctam Dei adparitionem, scisicet in festa natalitia. Alia in principio.

#### CXXVII.

# Gregorii Nazianzeni Sermones VIII.

Codex primae longitudinis parvae vetufiffimus membraneus, indutus pelle cyanea, in quo funt fermones viginti, qui funt hi.

In Pascha, & in tarditatem.

In fanctum Pafcha.

In novam Dominicam .-

In Pentecostem.

41.7

In Maccabaeos . Reliqua in principio libri .

I 2

#### PXN'

Γρηγορία Ναζιανζά λόγοι 9'.

Βιβλίου πρώτε μεγάλε μήπες παλαιόπατον ον βεβράνω, ενδεδυμένον δέρμα-- τι πυανώ, εν ώ είσιν ούτοι οί λογοι τον αριθμον ίζ:

Eig ron egiowilm I'shiaron eig ra yore-Shia.

Περί υίε λόγοι δύο. Περί θεολογίας δύο.

Περί : Θεολογίας η ι καπαςάσεως επισκό-

TOU. Ε΄ πιτάφιος είς τον μέγαν Βασίλειον. Είς τα φωπα, είς το Βάπτισμα.

Είς Γρηγόριον τον Νύανης. Είς Α' θανάσιον τον μέγαν.

Είς φιλοπτωχίαν.

Είς το πάσχα δύο.

Είς τω ποντηπος ω. περί τε άγίε πυδίματος.

Είς τες Μακκαβαίες.

Είς τον άγιον Κυπριανόν.

Ε΄τι Γρηγορία το Νύστης είς τα γενέθλια. Βασιλεία το μεγάλα είς τα αύτα.

Βίος τε άγίε Γρηγορίε έπισπόπε Νεοπαισαρείας.

#### CXXVIII.

#### Gregorii Nazianzeni Sermones IX.

Codex primae longitudinis magnae vetustissimus in membrana, cyanea pelle coopertus, in quo funt hi fermones numero fexdecim.

In Iulianum exisoren, in natalia festa.

De Theologia, & de statu Episcoporum.

Oratio funebris in Basilium Magnum. In luminaria, in Baptisma. In Gregorium Nyssenum. In Athanasium Magnum:

In paupertatis amorem. In Pascha, duo.

In Pentecostem . De Spiritu Sancto.

In Maccabaeos. In Sanctum Cyprianum . O wige bre 1.3 Item Gregorii Nyffeni in festa natalia. Basilii Magni in eadem. Vita Sancti Gregorii Episcopi Neocaesa-

reae.

the state of the state Alex West in the Last

# P#9"

# Τρηγόριος ο Ναζιανζε ί.

Βιβλίον δευτέρα μήκας ζοδεδυμούου δέρµать пиаго, ной б' ст айто.

Τε αυτό Γρηγορία λόγοι κο διαφοροι, ων η αυτών δίρησεις τον καταλογον έν

τη αρχή το βιβλία Ε΄ς ο δ΄ τι κὶ το μακαρία Ι'ωάννα Καρ-παθίων επισκόπες προς τος είπο τός Ι'νδίας προτρεψαντας μοναχώς, παρα-πλητικά ή άσηητικά πεφαλαία ρ'.

Γρηγορία λόγοι μετ' εξηγήσεως α'.

Βιβλίου πρώτα μηνας όυ βαβράνω δυδε-δυμούου δερματι έρυθρώ, δυ ώ είσι Γρηγορίε τε Ναζιανζε λόγοι με , μετά σχολίων βασιλεία το νέα επισκοπα Καισαρείας Καππαδοκίας, οι τινές HOID STOI

Είς τὰ άγια Θεοφάνια. Είς τον μέγαν Βασίλιον. Eig rov egiowath Ishiarov. Είς τά φωτα . είς του άποτρεπτικόυ ..

Είς Γρηγόριον του Νύπης. Είς τον μέγαν Α' θανασιον .

Eis

#### CXXIX.

#### Gregorius Nazianzenus X.

Codex secundae longitudinis cyanea pelle contectus, in co autem exstant

Eiusdem Gregorii Sermones viginti quatuor varii, quorum catalogum invenies

in principio libri ...

Deinde exstat Beati Ioannis Carpathiorum Episcopi ad Monachos qui ab India eum exhortati fuerant adhortatoria & ascetica capita centum.

#### CXXX.

# Gregorii Sermones cum enarratione I.

Codex primae longitudinis in membrana, rubea pelle contectus, in quo sunt Gregorii Nazianzeni Sermones quadraginta quinque cum scholiis Bassilii Iuvenis Episcopi Caesareae Cappadociae, qui sunt hi.

In fanctam Dei adparitionem.

In Basilium Magnum.

In Iulianum exisoten.

In luminaria seu Epiphaniam. In apotrepticon.

In Gregorium Nyssenum.

In Athanasium magnum.

In

136 Είς τον σωντακτήριου. Είς τον περί φιλοππυχίας. Είς το πασχα ά β κὶ τάλλα βίρήσεις ον τῆ ἀρχή τε βιβλία.

# ρλα΄

Γρηγορία λόγοι μετ' έξηγήσεως β'.

Βιβλίου πρώτε μήκες μεγάλε ἐυδεδυμένου δέρματι κυτρίνω, ἐν βεβράνω. Ε΄ς ἐ δ΄ ἐν αὐτῷ ἐξήγησις

Νικήτα Μετροπολίτα Η ρακλείας τείς λογες 15' τε αυτά Γρηγορία. ὧν πρῶτοί είσιν οι δύο είς το πασχα κὶ ὁ γ' είς τω καινω κυριακήν τῶν δ' εξής τον καταλογον ευρησεις εν τῆ αρχῆ τῶ Βιβλία.

# ρλβ΄ το τουμέτ

Γρηγορία λόγοι μετ' έξηγήσεως γ'.

Βιβλίον πρώτω μήπως μίπρο παλαίον, εν χάρτη γεγραμμένον το ενδωσυμένον δερματι κυακώ έςτι δ' εν αυτώ εξηγωτις ή τό πο δάγω, το αυτώ Μετροπολίτω Η ερακλείας Νικήπα, εις λόγως τό αυτώ Γρηγορίω τς ών οί πρώτοί είσι είς τοι πάσχα. β' κὸ τὰς έξης δρήσεις εν τω καπαλόγω.

In syntacterion.

-71 1

In orationem de amore paupertatis. In Pascha primus & secundus; & alia

in libri principio inventre erit.

#### CXXXI

Gregorii Sermones cum enarratione II.

Codex primae longitudinis magnae, citrìna pelle cooperrus; in membrana; in eo autem exitat " so coAnton

Nicetae Metropolitae Heracleae in sermones fexdecim einsdem Gregorii enarratio, quorum primi funt hi duo in Pascha, & tertius in novam Dominicam. Reliquorum vero caralogum infl. · libri principio invenire eric. 90 1142 250 500

#### CXXXII

Gregorii Sermones cum enarratione III.

Codex primae longitudinis parvae vetustus, in charta scriptus, & cyanea pelle indutus; in co autem est enarratio, ut fupra, eiusdem Metropolitae Heracleae; Nicetae in fermones fexdecim einsdem! Gregorii, quorum primi funt in Pascha -duo, & ceteros invenies in catalogo: Cacolupas . Ringrammes 1 To-

1. Phior of , poi or you set is he was.

# a pay

# Γρηγορίε λόγοι μετ' έξηγήσεως δ'.

Βιβλίον τρίτε μήπες πάνυ παλαιόν όν βεβράνω, όνδεδυμένον δε δέρματι πρασίνω. έτι δ΄ τὸ δυ αύτω η αυτή έξηγησις τε αυτέ Νικήτα Μετρολίτε Η βαπλείας, εἰς λόγεις το Γρηγορίε 15. δε ή άρχη οἱ τε τὸ ἀνω: έξεις δε τὸ τὸν αυτών καταλογον κατά τὰ ἀλλα.

#### byg

# Τρηγορίε τραγωδία α΄.

Βιβλίον δευτέρε μένες μικρέ, ενδεδυμένον δέρματε κας μέρ. Ετι δ΄ εν αυτό ή Τραχωδία Γρηγορίε το θεολόγε είς τό σωτηριον παθός, μετά πινων ψυχαχωγιών έρυθρών, η τινά τών αυτό επών.

# ir se lene kuduba kuba kuduba kuduba

# Γρηγορίε Τραγωδία β.

Βιβλίον πρώτε μύπες μικρέ το δεδυμέτον δέρματα πυτρίνο τέξετηδε κ) ον πέτο ή αυτό τραγωθία τω μυπό Γρημορίε, κ) Θεοδωρήτε έκκλησιαςικής ίσωπε. Γρη-

#### CXXXIII.

Gregorii Sermones cum enarrnatione IV.

Codex terriae longitudinis antiquissimus in membrana, prasina pelle contectus, in quo exstat eadem enarratio eiusdem Nicetae Metropolitae Heracleae in sexdecim sermones Gregorii, quorum initium, ut supra. Habebis eorum itidem catalogum, ut in aliis.

#### CXXXIV.

Gregorii Tragoedia I.

Codex fecundae longitudinis parvae, coopertus pelle caftanei coloris,, in quo exftat Tragoedia Gregorii Theologi, in Paffionem Salvatoris, cum quibusdam, Pfychagogiis rubeis, & nonnulli verfus eiusdem.

# CXXXV.

# Gregorii Tragoedia II.

Codex primae longitudinis parvae, cytrina pelle contectus; in hoc autem est eadem Tragocdia eiusdem Gregorii; & Theodoreti Ecclesisticae Historiae liber unus, & fabulae Aesopi.

# Τρλς'...

# - Γρηγορίε έπη α'.

Βιβλίον δευτέρυ μήχας μεγάλυ παλαιον ἐν βεβράνω, ἐνδεδυμένον δὲ δερματι πορουρομαρμάρο, εἰσὶ δ' ἐν αὐτῷ ἄπαντα τὰ το Ναζιανζω Γρηγορίυ ἔπν.

# πούτ πουτο ε d ρλζί κατο Γρηγορίε έπη β.

Βιβλίον τρίτε μίνες πάλαιον το χάρτη δαμασκηνώ γεγραμμούον, δυθεδυμενον δε δερματι πρασίνώ, είσι δ' το αυτώ

Πρώτον μέν περί των οίκυμενικών σωνό-

Είτα Κωντώντινε τινός Φελλά τίχοι είς τα άσματα των ασμάτων παραφρατικώς.

κως. Επαιτα Γρηγορία το Θεολόγε τραγωδία είς το σωτήριον πάθος.

Κωνςαντίνες Μαναστή συνολις δια είχων πολιτικών χρονική από κτίσεως κόσμε απέλης:

Α΄ντιόχε μόναχε κεφαλαϊά τινα ζυ διαφόροις λόγοις ήθικοίς.

Β'ρμιωσία τινών λέξεων, ή λέξεις το ψαλτήρος.

Trai-

# CXXXVL

# Gregorii Versus I.

Codex fecundae longitudinis magnae, antiquus, in membrana, coopertus pelle purpureo-marmorea, in quo funt omnes Gregorii Nazianzeni versus.

# CXXXVII.

#### Gregorii Versus II.

Codex tertiae longitudinis antiquus in charta damascena scriptus, prasina pelle tectus, in quo haec sunt

Primum de Oecumenicis Synodis in compendio.

Deinde Constantini Pselli cuiusdam versus in cantica canticorum paraphrastice.

Item Gregorii Theologi Tragoedia in Paffionem Servatoris.

Constantini Manassis compendium chronicum versibus politicis a creatione mundi, in fine mutilum.

Antiochi Monachi capita quaedam in va-

Interpretatio quarumdam dictionum, & dictiones Pfalterii,

Sen-

1142

Γνώμαί τινες πολλών. Συμεών λογοθέτα τινά τροπάρια κατανυκτικά.

Συνο Ιις έτων των βασιλέων Κωνς αντι-

Νείλε μοναχέ νεθεσίαι τινές.

Στίχοι ζαμβικοί Βαρπτολεμαίε μοναχέ κατανυκτικοί.

Δαμασκίως ερμίωσαι κατ' επιτομήν συλλεχείσαι εκ των καταλόχων ερμίωσων

Χρισοςόμε των έπιςολών το Παύλε. Καὶ μετά ταυτα παντα Γρηγορίε τα έπη, ων εςι ε) ή έπιγραφή το βιβλίε κατ έξοχήν.

#### phn'

Γρηγόριος ο Νύστης α.

Βιβλίον πρώτω μίπις, ἐνδεδυμενόον δέρματι κοκίνω, ἐν ὧ εἰσι ταῦτα.
Γρηγορίω Νύπης λογος καπχητικός ὁ καλώμενος μέγας, ἐν κεφαλαίοις μ΄.
Μακαρίω το Αίγυπτίω όμιλίαι πνοθιματικαὶ πορπίκουτα περί τῆς ὁφελομενης ἐ σπωδαζομενης χριςιανοῖς τελείοπτος.
Κλημενίτος τρωματέως παιδαγωγοῦ βιβλία γ΄.

Гри-

Sententiae quaedam multorum.

Simeonis Logothetae Troparia quaedam noaurna.

Compendium annorum Imperatorum Constantinopoli.

Nili Monachi admonitiones quaedam. Versus Iambici Barptolemaei Monachi no-

Damasceni interpretationes in compendium collectae ex catholicis interpre-

tationibus.

Chrysostomi Epistolarum Pauli.

Et post haec omnia Gregorii versus, quorum etiam est inscriptio libri, secundum excellentiam.

# CXXXVIII.

# Gregorius Nystenus I.

Codex primae longitudinis indutus pelle coccinea, in quo haec sunt :

Gregorii Nysseni institutivus sermo vocatus magnus in capita quadraginta.

Macarii Aegyptii Homiliae spirituales quinquaginta de debita & expetita a christianis perfectione.

Clementis Stromatei Paedagogi libri tres ..

# Γρηγορίε Νύσης κο Βασιλείε περί παρθονίας β'.

Βιβλίον δευτέρε μήπες μιπρό , ἐνδεδυμένον δέρματη έρυθρά, ἐν ικ είναι ταῦπα Πρώτον μεὰ τὰ κοτίε Νείλε πέραλαῖα ἀποφθεγματικά διαφόρων ὑποθέσεων διά τιχων πρωελεγειών.

Εἶπα Γρηγορίε ἀρχιοπισκόπε Κωνςαντινεπόλεως τε Θεολόγε. Ο ροι τοῦ βίε ἐκ τῶν ἐπῶν ἀὐτε.

Τε αὐτε παρθονίας εγκώμιον κατ' έπη μετά ψυχαγωγιών ερυθρών.

Τέ αυτέ υποθηκαι παρθούοις...

Τε αὐτε έτεροι βία όροι ἐκ τῶν ἐπῶν.

Τε αυτέ κατά τε πονηρε όμοίως.

Ε΄πειτα Βασιλείε του μεγαλε λόγος περί τῆς ἐν παρθονία ἀφθορίας προς τὸν ἐπίσκοπον Λητοῖον Μελιτινῆς, ἐν κεφαλαίοις ξθ

Γνώμαι έκ το Ε'πικτήτο έγχειριδίο.

Μετά ταυτ' Γρηγορία τε Νυωνις έπιςολή - περί τε κατ άρετην βία η παρθονίας ον κεφαλαίοις κου.

Γρηγορίου αρχιεπισκόπε Θεωαλονίκης προς τω σεμνοτάτω & Μονεχαίς Ξένω περὶ παθών, κὴ τον άγιον μάρτυρα Δημήτριον.

Τέ αὐπε, δμιλία περὶ τῆς εἰς ἀλλήλες εἴρηνης. Τες

# Gregorii Nysseni , & Basilii de Virginitate II.

Codex fecundae longitudinis parvae contectus pelle rubea, in quo funt haec: Primum Sancti Nili capita apophtegma-

tica variorum argumentorum verfibus politicis Heroelegiacis.

Deinde Gregorii Archiepiscopi Constantinopolis Theologi fines vitae ex versibus einsdem.

Eiusdem encomium virginitatis versibus, cum rubeis Psychagogiis.

Eiusdem documenta virginibus.

Einsdem alteri vitae fines ex versibus.

Einsdem adversus malum similiter.

Deinde Basilii Magni de incorruptibilitate in virginitate ad Episcopum Letoeum. Melitenes in capitibus sexaginta novem .

Sententiae ex Enchiridio Epicleti.

Post hace Gregorii Nysseni Epistola de vita secundum virtutem, & de virgini-

tate in capitibus duodecim.

Gregorii Archiepiscopi Thessalonicensis ad venerabilem sanctimonialem Xenam. de passionibus, & in sanctum martyrem Demerrium .

Eiusdem Homilia de mutua pace. Tom. I. K

Τε αὐτε όμιλία εἰς των κατά τὸν τελώνίω κὸ φαρισαῖον παραβολιώ.

Τε αυτέ, όμιλία είς τον ἄσωτον υίον.

#### PM'

# Γρηγόριος ο Νύστης γ΄.

Βιβλίου δουτέρε μήκες μεγάλε, δυδεδυμένου δέρματι κας ανώ ζυ βεβράνω, πάνυ παλαιού. έχει δ' ζυ αυτώ ταυτα, Γρηγόριος Νύατης πρώτον περί των έλλη-บเหลืบ วิบอเลีย .

Είτα περί της το πόσμο φυσιολογίας κ τοῦ ἀνθρώπε ἐν πεφαλαίοις λ΄.

# ρμα

# Γρηγόριος ο Νύστης δ'.

Βιβλίον δετέρου του μήκες, ζεδεδυμενον δέρματι πυανώ, έχει δ' όν αυτώ Γρηγορίε του Νύωτης περί φυσιολογίας του κότμε η του ανθρώπε ζε κεφαλαίοις λ'.

# ρμβ!

# Γρηγόριος ο διάλογος.

Βιβλίον δευτέρου μήπες μιπρό, ζυδεδυ-μένον δερματι έρυθρο, έσι δ΄ εν αυτώ Γρηγορίε του διαλόγε πάπα ρώμης διάEinsdem Homilia in Parabolam Publicani, & Pharifaei. Einsdem Homilia in filium prodigum.

#### CXXXX.

#### Gregorii Nyffenus III.

Codex secundae longitudinis magnae, indutus pelle castanei coloris, vetustissimus, continet autem haec:

Gregorius Nyssenus primum de sacrificiis

Graecorum.

Deinde de mundi & hominis physiologia in capitibus triginta.

#### CXLI.

# Gregorius Nyffenus IV.

Codex secundae longitudinis, coopertus pelle cyança, continet autem Gregorii Nysseni de mundi & hominis physiologia in capitibus triginta.

#### CXLII.

# Gregorius Dialogus.

Codex fecundae longitudinis parvae, rubea pelle indutus, in eo antem exstat Gregorii Dialogi Pontificis Romani Dia-K 2 148 λογοι τέσταρες περί πολιτείας διαφόρων πατέρων των ἐν Ι'ταλία διατρε---

# $\rho\mu\gamma'$

Δαβίδε έξηγησις τῶν πέντε φωνῶν κὰ τῶν κατηγοριῶν.

Βιβλίον πρώτε μεγάλου μήκους ενδεδυμούον δερματι ερυθρώ.

# ρμδ΄ Δημοσθοίης α΄.

Βιβλίον δευτέρου μάπες μεγάλε cededuμενον δέρματι προπώδει, είσι δ' έν αυτώ

αυτώ Δημοσθούτες λόγοι ινίκ το με νείμενον έξι γεγραμμενόν ἄπαν γράμμασι έρυ-Βροῖς. τὰ δὲ σχόλια μέλανι. ἄρχονται δ΄ ἀπό τοῦ α΄ λόγου. ἐξὶ δὲ πάνυ παλαιόν κὶ όρθως γεγραμμενόν, ἐν χαρτη Δαμασκίωῦ.

#### ρμε'

#### Δημοσθένης β'.

Βιβλίον δευτέρου μήτες ἐνδεδυμένον δέρματι πυανῷ. εἰσὶ δὲ λόγοι τοῦ αὐπᾶ κα΄. logi quatuor de conversatione variorum Patrum, qui in Italia vitam egerunt.

#### CXLIII.

Davidis enarratio quinque vocum, & Categoriarum.

Codex primae longitudinis magnae, contectus pelle purpurea.

#### CXLIV.

# Demosthenes I.

Codex fecundae longitudinis magnae, crocea pelle coopertus: in eo vero funt
Demostenis fermones duo de viginti, &
textus totus feriptus est rubeis literis,
scholia vero nigris. Incipiunt autem
a primo sermone. Est vero vetustistimu & reste scriptus in charta Damafeena.

# CXLV.

#### Demosthenes II.

Codex fecundae longitudinis, testus pelle cyanea. Sunt vero fermones eiusdem K 3 vi-

150 Εξ άρχης δηλονότι μέχρι τοῦ κατὰ Α'νδροτίωνος, κὰ έπισολαὶ αυτῶ.

Ε'τι Α'ρισείδες τοῦ ρήπορος λόγοι κε'.

Βιβλίου ἄρισου κὰ καλώς γεγραμμούου ἐν χάρτη Δαμασκηνῷ,

# .ρμ5'

# Δημοσθούης γ'.

Βιβλίου πρώτε μικρε μύκες, δυδεδυμούου κυανώ, οι ώ είσι λόγοι 17 Δημοσθένες άπο τοῦ α μέχρι τοῦ περὶ παραπρεσβείας,

Ε'τι Α'ρισοτέλες κατηγορίαι. Ε'τι σημασίαι τινών λέξεων.

Κανονίσματα τινα είς τον Ο μηρον. Σχηματισμοί τινων ρημάτων ομηρικών.

Α'ρισοτέλες περί ποιητικής.

# ρμζ΄

# Δημοσθεύης δ'.

Βιβλίου δευτέρε μικρέ μήκες, ενδεδυμενου δερματι έρυθρώ εν δ έςι ταῦπα. ο περί παραπρεσβιίας λόγος ανοι αρ-

Αίσχίνου είς το κατά περί παραπρεοβείας. Α΄ριviginti & unus . A principio scilicet usque ad sermonem adversus Androtionem, & Epistolae eiusdem.

Deinde Aristidis Rhetoris sermones viginti quinque.

Codex optimus & eleganter scriptus in charta Damascena.

#### CXLVI.

#### Demosthenes III.

Godex primae longitudinis parvae, cyanea pelle indutus, in quo funt Orationes tresdecim Demosthenis, a prima ufque ad Orationem de falsa legatione.

Item Aristotelis categoriae.

Deinde fignificata quarumdam distionum. Canonismata nonnulla in Homerum. Figurationes quorumdum distorum Homericorum.

Aristotelis de Poețica.

# CXLVII.

# Demosthenes IV.

Codex fecundae longitudinis parvae contectus pelle rubea, in quo haec funt.

Oratio de falía legatione fine principio.

Aeschinis in Orationem de falsa legatione.

K 4

Ari-

152 Α'ρισείδου ο παναθωμαικός α' λόγος. Τε αυτέ λόγοι κγ' μετά τινών σχολίων cổ τῷ μαργέλῳ cổ χαρτη δαμάσκηςῷ πάνυ παλαιον, ἀρίςως ἢ καλῶς γεγραμμένον.

# pun'

#### Δημοσθούης ε'.

Βιβλίον τρίτε μήπους μεγάλε, οιδεδυμένον δέρματι έρυθρώ. Είσι δε λόγοι αὐτοῦ κ΄ ὧν ή ἀρχή ἐκ τῶν ὀλιωθιακών α'.

# ρμθί

# Δημοσθούης 5'.

Βιβλίου πρώτου μήπους μικρέ είδεδυμένον δέρματι κας ανώ. Είσι δ' cử αὐ-

τω λόγοι Δημοσθένες 5' οἱ κατά Φιλίππε δύο, μ ό περί Α'λοννήσε, κ) ό περί σεφάνε άπλης, η σχόλιά τινα οπισθεν τοῦ βιβλίε, εἰς αὐτούς.

# Δημοσθούης ζ'.

Βιβλίον δευτέρου μικρού μήπους, σίδεδυ-μένον δέρματι κυτρίνω, σί & ές ι ταῦπα.

Aristidis Panathenaica prima Oratio.
Eiusdem Orationes tresdecim cum nonnullis scholiis in margine; in charta Damascena, vetustissimus, optime & pulcherrime scriptus.

#### CXLVIII.

## Demostbenes V.

Codex tertiae longitudinis magnae, rubea pelle contectus. Sunt vero Orationes eiusdem viginti, quarum initium ex Olynthiacorum prima.

#### CIL.

# Demosthenes VI.

Codex primae longitudinis parvae, coopertus pelle castanei coloris. In eo vero sunt Oraziones

Demosibenmis septem, duae adversus Philippum, & Oratio de Alonneso, & de corona, in fine mutilus; & scholia quaedam in posteriori parte libri in easdem.

# CL.

# Demosthenes VII.

Codex secundae longitudinis parvae, contectus pelle cytrina, in quo haec sunt

Δημοσθαίες λόγοι ιβ' οί τινές είσι, τρείς o hun Franci.

Κατα Φιλίππου δ'...

Ο΄ περί εἰρήνης. Ο΄ περί οι χερρονήσω. Ο΄ περί σε χερρονήσω. Ο΄ κατ' Αίσχίνου.

Ο΄ πρός Λεπτίωνν.

Τοῦ αὐτοῦ πρὸς των τοῦ Φιλίππε έπι-50λlú.

Α΄πολωνίε είς Αισχίνω εξήγησις. Υπόθεσις είς τινας λόγους Δημοσθένες.

Τεχνή ρηπορική, κ περί σχημάπων. Διάλογος καλούμενος Νεοφρως, ή αερομυ-Oía.

## Anmooting n'.

Βιβλίον πρώτε μήπους μιπρού, ενδεδυ-μενον δερματι προπώδει, εισι δ' αυτού λόγοι ια.

Oi odun Jianoi Tpeis.

Οί κατά Φιλίππε δ'.

O' mepi eipnung. Ο΄ περί Α'λουνήσου.

Ο περί ον Χερρονήσω.

Ο΄ κατ' Λίσχίνου.

Ο΄ περί παραπρεαβείας ατελής.

Demosthenis Orationes duodecim, quae funt hae : tres Olynthiacae. Adversus Philippum quatuor. De pace . De Cherroneso. De corona.

Adversus Aeschinem. Adversus Leptenem .

Einsdem contra Epistolam Philipp

Apollonii in Arschinem enarratio. Argumentum in quasdam Orationes Demo-Abenis .

Ars Rhetorica, & de figuris. Dialogus nuncupatus Neophron, Aeromythia.

#### CLI.

## Demosthenis VIII.

Codex primae longitudinis parvae, crocea pelle indutus : funt vero eiusdem Orationes undecim.

Tres Olvnthiacae.

Duae adversus Philippum.

De Pace.

De Alonneso. De Cherroneso.

Adversus Aeschinem.

De falfa legatione, fine carens.

### PVB'

Διάλεξις ψυχής τε ή σώματος.

Βιβλίον δευτέρου μήκους πάνυ παλαιόν, οιδεδυμένον δέρματι κυανώ ον βεβράνφ, έτι δ' οι αυτώ τάδε

Πρώτον μον έπισολή τινος μοναχέ πρός

Φιλόπονον μοναχόν.

Είπα διαλεξις 4υχής τε ελ σώματος. Επειτα, πώς ελ δια τί επιτελούνται τα

μνημόσωνα ν', τη τρίτη ήμερα, τη οὐνάτη, κ' τη πεσταρακος η τεθνεώτων. Λόγος πρὸς τοὺς λεγόντας ὅτι ὁ Χριςὸς,

Λόγος πρός τους λεγόντας ότι ό Χριςός, είσηλθε μετά του ληςου είς τόν ου γή παράδεισον, κά πάσα ξυχή διααίου τις ό νοητός παράδεισος, εξ τίνα τὰ εναύτῶ φυτὰ εξ καρποί.

Ε΄πιτολή τοῦ Ι'ταλικοῦ πρός τον φιλόσοφον Πρόδρομον. τοῦ Προδρόμε ἀντίγραμμα πρός αὐτόν.

Ε'ρώθησις περί τῶν ιβ΄ λίθων τοῦ iερέως ἐκ τοῦ ἀγίε Επιφανίε.

## pry'

## Διάφορα α΄.

Βιβλίον δευτέρου μικροῦ μήκους, κόδεδυμένον δέρματι κυανῷ, κɨ ῷ εἰσι διάφορά τινα, ἄπερ εἰσί ταῦτα.

Habs

#### CLII.

Disputatio animae & corporis .

Codex fecundae' longitudinis vetustissimus, cyanea pelle tectus, in membrana; in eo autem haec sunt.

Primum epistola cuiusdam Monachi ad Philoponum Monachum.

Item disputatio animae & corporis.

Deinde quomodo & eur celebrantur memoriae mortuorum tertia die, nona,

& quadragesima.

Sermo ad eos, qui dicunt Christum ingressium esse cum latrone in Paradifum terrestrem, & omnem animam iusti esse quemdam intelligibilem Paradifum; & quaenam in eo plantae & fructus. Epistola Italici ad Philosophum Prodromum. Prodromi responsio ad eumdem

Quaestiones de duodecim lapidibus sacerdotis ex santo Epiphanio.

## CLIII.

## Varia I.

Codex secundae longitudinis parvae, cyanea pelle indutus, in quo exstant varia quaedam, quae haec sunt:

Περί ἀνομάλων ρημάτων.

Κανονίσματα τινα γραμματικά ή τεχνολογίαι.

Κολουθε περί άρπαγής Ελένης.

Περί της ίλίου άλώσεως.

Mouraios.

Πυθαγόρου χρυσᾶ έπη.

Φωχυλίδου έπη.

Σόλωνος έλεγεία.

Κάπωνος παραινέσεις.

Ο μήρου βατραχομυσμαχία, ελλίωις εκ ACTIVISI.

Αουκιανού έπισολαί προνικαί.

Προφητείαι Ε'λληνικαί περί το l'ησε Χρισε. Κρήπης άρχαιολογία τις, χρονικόν πασών των βασιλειών, αρχομένων από Περ-

car.

Περί των αρέσεων ci συνάλει. Περί των συνόδων οι συνόξει. Διάλογος περί του πάπα κ περί πίσεως. Ι΄ ππολύτε περί γενεαλογίας της θεοτόκε. I pnyopis rou Deodoyou rpayadia eis ror

σωτήρα , αναρχος.

Διάφορά τινα της θείας γραφής β΄.

Βιβλίον δευτέρου μήκους , οὐδεδυμούον δέρ-ματι έρυβρώ, έτι δ' οὐ αὐτῷ ταῦτα. Α'νας ασίου αποκρίσεις διαφόρων κεφαDe anomalis verbis.
Canonismata quaedam Grammatica, &
Technologiae.
Columbi de raptu Helenae.
De expugnatione Troiae.
Musaeus:
Musaeus:
Musaeus aurei versus.

Pythagorae aurei versus.
Phocylidis versus.
Soloms elegia.
Catonis adhortationes.
Homeri Batrachomyomachia, Graece &
Latine.

Luciani epistolae Saturniae.
Prophetiae Graccae de Iesu Christo.
Archaeologia quaedam Cretae, Chronicon omnium regnorum, incipientium a Persis.
De haeresbus in compendio.
De synodis in compendio.
Dialogus de Papa, & de Fide.
Hippolyti de Genealogia Deiparae.
Gregorii Theologi Tragoedia in Servatorem, sine principio.

## CLIV.

Varia quaedam Sacrae Scripturae II.
Codex fecundae longitudinis, cyanea pelle coopertus, in quo haec funt.
Anastasii responsiones variorum capitum,
& alio160

λαίων, η έτερων άγίων διάφορα κεφαλαĩα.

Ε'κθεσις πίσεως των άγίων πατέρων τιν' τῶν οὐ Νικαία, κὰ διδασκαλία πάνυ ώ-

σέλιμος.

Σωναγωγή η έξήγησις ων έμνήσθη ίσοριών Γρηγόριος ο Θεολόγος οι τῷ α΄ σηλιτουτικά λόγω κατά Ι'ουλιαιά. όμοίως κὰ εν τῷ β έρμηνείαι τινές τῆς θείας γραφής διάφοροι.

Διάταξις Θεοσέβειας Τωβίτ. Γνώμαι κατ' έκλογην έκ των Δημοκρίτε κὶ έτέρων φιλοσόφων. Ευδοξίας αυγούσης ομηρόκουτρα. E'o Ship x I'oudis'. Ρήσεις τινές όσίων πατέρων.

#### pre'

Διαθήκαι των υίων Ι'ακώβ.

Βιβλίου δευτέρου μικρέ μήκους Ο βεβράνω, παλαιον, ενδεδυμένον δέρματι έρυθρώ. Είσὶ δε διαθήκαι τών ιβ'

υίων του Ι'ακώβ.

Ε'πειτα τοῦ ἀγίου Α'ναςασίου ἀποκρίσεις προς τας προσενεχθείσας αυτώ έπερω-τήσεις παρα τινων ορθοδόζων περίδιαφόρων πεφαλαίων.

& aliorum Sanctorum capita varia.

Expositio fidei sanctorum Patrum trecentorum decem & octo Nicaenorum, & doctrina omnino utilis.

Collectio & enarratio omnium Historiarum, quarum meminit Gregorius Theologus in prima famosa Oratione contra Iulianum, & pariter in secunda. Interpretationes quaedam variae sacrae scripturae.

Descriptio pietatis Tobiae.

Sententiae selectae ex Democrito & aliis Philosophis.

Eudoxie Augustae Homerocentones.

Efter , & Iudith .

Dieta quaedam Sanctorum Patrum .

#### CLV.

#### Testamenta Filiorum Iacob.

Codex fecundae longitudinis parvae in membrana, antiquus, rubea pelle tectus. Sunt vero testamenta duodecim filiorum Iacob.

Deinde Sancti Anastassi responsa ad interrogationes ei sactas a quibusdam ortodoxis de variis capitibus.

#### pro

#### Παλαιά διαθήκη. α'

Βιβλίον πρώτε μάικους μεγάλε τὰ παχύ παλαιότατον, σε βεβρανώς ενθέδυμενον δε δέρματι πρασίεω. Ε΄ σε δ΄ σε αυτώ παντα τὰ τῶς παλωιάς διαθάκης, από γενέσεως μεχρί Μακκαβαίων δεύτερον.

#### pre'

## Διόδωρος. α΄

Βιβλίου πρώτε μύχους ευδεδυμένου δέρματι έρυθρώ. Ε΄ςι δέ τό ίζ΄. Ι΄ςορία Διοδώρου ἀτελύς, κὸ ιζ΄ είς δύο διηρημένη, κὸ τό 12' ἄπασα.

Ε΄ς ι δέ καί τινα ύπομνήματα περί ἐπιβυ-· λών γεγονυών κὶ διαφόρων βασιλέων , κὸ π ἐπιγραφὰ ως ἄνω .

## P15

## Diodopos. B'

Βιβλίον πρώτε μήχες μεγάλε, ενδεδυμένον δερματι κασανώ. Ε'ισι δ' αυτοῦ ίσο-

#### CLIV.

#### Vetus Testamentum . I.

Codex fecundae Iongitudinis magnae, crassus, vetustissismus, in membrana, indutus pelle prasina; in eo autem sunt omnia Veteris Testamenti a Genesi, usque ad secundum Maccabaeorum.

#### CLV.

#### Diodorus . I.

Codex primae longitudinis rubea pelle contectus; est vero liber decimus sexus Historiae Diodori in fine mutilus, & decimus septimus in duo divisus, & decimus nonus integer.

Sunt autem etiam quaedam monumenta de infidiis factis contra varios Imperatores; & inscribitur ut supra.

#### CLVI.

## Diodorus . II.

Codex primae longitudinis magnae, coopertus pelle castanei coloris: in eo L 2 autem 164 Ιτορίαι ζ΄, αρχόμεναι άπο τῆς ια μεχρὶ ιζ΄

#### prZ'

## Διόδωρος. γ'

Βιβλίου πρώτε μήχες μεγάλε η παχύ ενδεδυμενον δερματι πορφυρώ. εἰσὶ δε ἐσορίαι ἀυτε δέχα ἀρχομεναι ἀπὸ τῆς ια μεχρὶ τῆς ιπ΄

#### 'מעם

## Διόδωρος. δ

Βιβλίον πρώτε μήχες μεγάλε ένδεδυμένον δέρματι πορφυρώ. εἰσὶ δ΄ ἀυτοῦ ἰςορίαι ε΄ ἀι καλέμεναι βιβλιοθήκη. ἄρχονται μέν ἀπὸ α΄ ἡ δὲ ἐςῖν ἀτελής.

## $\rho \nu \theta'$

## Διονύσιος Α'λιχαρνασσεύς. α'

Βιβλίον πρώπε μήκες ενδεδυμένον δερματι κυανώ. Ε'ςι δε Ρωμαική ίσορία αυτού. Βιβλία. α' β' γ' δ' ε'. ή δε επιγραautem sunt Historiae septem, incipientes a primo usque ad decimum septimum.

#### CLVII.

#### Diodorus. III.

Codex fecundae longitudinis magnae, crassus, purpurea pelle indutus; sunt vero Historiae eiusdem decem, quae incipiunt a prima usque ad decimam.

#### CLVIII.

## Diodorus. IV.

Codex primae longitudinis magnae, purpuree pelle contectus. Sunt vero Hifloriae eiufdem quinque, quae vocantur Bibliotheca. Incipiunt a prima; quinta vero est in fine mutila.

#### CLIX. -

## . Dionysius Halicarnasseus? I.

Codex primae longitudinis, cyanea pelle coopertus. Est vero Romana Historia; ejusdem libri primus, secundus, terres. L 2 tius,

166 γραφή Διονυσίε Α'λικαρνασεως Ρ'ωμαική ίσορία.

#### PE

## Διονύσιος Α'λικαρνασεύς. Β'

Βιβλίον πρώτε μύχες ενδεδυμένον δερματι χυανώ, έςι δε τε αυτέ Ρωμαικό ισορία, Βιβλία ε τουτ' έςιν από τε ς μεχρί τε ι'.

## ρξα

## Διονύσιος Α'λικαρνασεύς. γ'

Βιβλίον δευτέρου μάχους ένδεδυμένον δέρματι πορουρώ. ές: δ' έν αυτώ Διονυσιος Α'λικαρνασσεύς περί σωθέσεως ονομάτων χειρί τε Α'λλέλω.

## PEB'

## Διονύσιος Α'ρεοπαγίτης . α'

Βιβλίολ δευτέρου μεγάλου μπους, παλαιόν έν χαρτη ένδεδυμένον δέρματι πρασίνα: Εςι δε Διονύσιος ο Αρεσπαγίτης, μετά σχολίων τινός φιλοπόνου άνδρός, οὖ τὸ δύομα όψα έπιγέγραπται. tius, quartus, quintus. Inscriptio vero est, Dionysii Halicarnassei Historia Romana.

#### CLX.

### Dionysins Halicarnassens . II.

Codex primae longitudinis tectus pelle cyanea. Est autem eiusem Historia Romana libris quinque, hoc est a sexto usque ad decimum.

#### CLXI.

## Dionyfius Halicarnaffeus. III.

Codex quartae longitudinis, purpurea pelle indutus; est autem in co Dionysii Halicarnassei de compositione nominum; manu Angeli.

#### CLXII.

### Dionysius Arcopagita. I.

Codex secundae longitudinis magnae, antiquus, in charta, prasina pelle contectus: est vero Dionysius Areapagia cum scholiis cuius dam laboriosi viri, cuius nomen hand inscriprum est.

### Διονύσιος Α'ρεοπαγίτης. Β'

Βιβλίου πρώτε μιχρε μήχους παλαιόν, έν βεβρανω ένδεθυμένου δερματι φακώ. Ε΄ς ε δε Διονυσιος ο Λ'ρεοπαγίτης μετά τίνων σχολιων έν τω μαργέλω.

#### pEd

#### Διουσίε περιήγησις. α'

Βιβλίον δευτέρου μιχρά μήχους, ένδεδυμένον δέρματι χυτρίνω, έν ω ξει Διονυσία περιήγησις μετά ψυχαγωγιών.

Ε΄τι Ο μήρε Βατραχομυομαχία. Του αυτού Γαλεομυομαχία.

Τε Καμαριστου κανοι ιαμβειός είς την υπαπαιτήν τε κυριε ήμω Ινσε χριε ...

Τε άυτου είς την υξωσιν του τιμίε ςαυρε.

Τε άυτοῦ εἰς την έορτην τοῦ πάσχα. Ι'ωάννε τοῦ Α'ραλα κανών εἰς την άγίαν πεντηκος ήν μετά σχολίων.

## ρξε

## Διοσχορίδης. α΄

Βιβλίον πρώτου μεγάλε μήχους, πλατύ

#### CLXIII.

## Dionyfius Areopagita. II.

Codex fecundae longitudinis parvae, fufea pelle tectus. Est vero Dionysius Areopagita cum scholiis nonnullis inniargine.

### CLXIV.

## Dionysii Periegesis . I.

Codex fecundae longitudinis parvae, cytrina pelle indutus, in quo est. Dionysii Periegesis cum Psychagogiis.

Teinde Homeri Batrachomyomachia.

Einsdem Galeomyomachia.

Camariotae Canon Iambicus in occursum domini nostri Iesu Christi.

Eiusdem in exaltationem venerabilis Cru-

Einsdem in festum Paschatis. a Joannis Arclae. Canon in Sanctam Pentecostem cum Scholiis.

#### CLXV.

#### Dioscorides I.

Codex primae longitudinis magnae, craf-

170 οἰονοί σχημάτων τετραγώνων, εν βεβράνω, πάνυ παλαιόν, οὐ δεδυμένον δέρματι
χυανώ γράμμασιν άρχαιοις γεγραμμένον. εἰσι δε παρόποια τοῖς γραμματι
τῶν Σερβῶν. Ε΄ςι δε ὁ Διοσκορίδης
ἀνεύ ἀρχῆς τὰ τέλας μετὰ τῆς σχηματογραφίας τῶν βοτανών πασῶν τῶν εν
ἀυτῷ.

#### ρξς

# Διοσχορίδης. β'

Βιβλίον πρώτου μεγάλε μήχους, ενδεδιμένον δερματι χυανφ.

#### Pξζ

## Atoonopidus . y'

Βιβλίον πρώτου μικρά μάκους παλαιόν, ένδεδυμένον δέρματι κυανώ, καλώς κὸ όρθως γεγραμμένον, μετά τῆς σχηματογραφίας πασών των Εσπανών των έν τῷ Διοσκορίδη, έν τῷ μαργέλω.

## · pgn'

## Diograpions . S

Βιβλίου δευτέρου μικρού μικους παχύ,

fus, similis figuris quadratis, in membrana, vetustissimus, cvanea pelle tectus, literis antiquis scriptus; sunt vero adsimiles literis Servorum. Est autem Dioscorides sine principio & fine cuiu descriptione figurata omnium herbarum, quae in ipso sunt.

## CLXVI.

#### Dio seorides . II.

Codex primae longitudinis magnae, contectus pelle cyanea.

#### CXVII.

## Dioscorides III.

Codex primae longitudinis parvae, antiquus, indutus pelle cyanea, bene & rede scriptus, cum descriptione figurata
omnium plantarum, quibus de Dioscirides agit, in margine

#### CLXVIII.

## Diofcorides IV.

Codex fecundae longitudinis parvae, craf-

172 ἐνδεδυμένον δέρματι κυανῷ · ἐν ῷ ἐστ ταῦτα .

Διοσκορίδης, ατελής, καλώς γεγραμμέ-

Λεξικόν είς τὰς Ι΄πποκράτες λέξεις, κατὰ 5οιχείον ἀνώνυμον.

Λεξικόν Σαρακηνών Ι΄πποκράτους περί

Περί σκευασιών.

Περί οπωρων ὰ τῶν οπωρινῶν ὰ τῶν ζώων ὅσα ὑγραίνει ὰ ὅσα θερμαίνει ὰ ὅσα πνευμα γεννὰ.

Περί δυρων.

Περί σφυγμών.

Περί σκευασιών.

Περί αντιβαλλομένων.

Ε΄τι βίβλος λεγομένη τα έφόδια τών αποδημούντων συντεθειμένα παρά τοῦ
Ζάραρ τοῦ Ελγζηζάρ Α΄ραβος, μεταβληθέντα είς την έλλαδα διάλεκτον παρα Κωνσαντίνα άσυγκρίτου τοῦ ρηγινα .
Σύγγραμμα τοῦ Δαμασκηνά, περὶ τών
κενουντων φαρμάκων.

### ρξθ

Δογμάτική πανοπλία. α΄ Βιβλίου πρώτου μήνους έν βεβράνω ένfus, cyanea pelle indutus, in quo haec funt.

Dioscorides in fine mutilus adfabre scriptus.

Lexicon in dictiones Hippocratis alphabetico ordine digestum, sine nomine Auctoris.

Lexicon Saracenorum Hippocratis de ulceribus

De compositionibus.

De autumnis, & autumnalibus, & animalibus, quaecumque humestant, & quaecumque calefaciunt, & quaecumque fpiritum generant.

De urinis .

De inflammationibus.

De compositionibus.

De contrapositis.

Item liber nuncupatus Viatica pereginantium composita ab Zophar Elgzezar Arabe/, & in Graecam linguam conversa a Constantino Asyncrito Rhegiensi.

Opus Damasceni de evacuantibus Pharmacis.

#### CLXIX.

Panoplia dogmatica. I.

Codex primae longitudinis, in membrana,

174 δεδυμένον δέρματι μέλανι.

Ε'ςι δε Ε'υθυμία μοναχά κατά των πάσών των αιρέσεων πονημα, κ καλάται δογματική πανοπλία.

Φωτία πατριάρχα Κωνταντίνα πόλεως περί των άγίων οἰκουμενικών έπτα συνόδων -

## Δογματική πανοπλία. Β'

Βιβλίον πρώτου μάνους έν βεβράνα, έν-

δεδυμένον δερματι κας ανώ. Ε΄ςι δε Ευθυμίε μοναχε κατά πασών των αιρέσεων, κ) καλείται δογματική πανοπλία.

Φωτίε πατριάρχε Κωνςαντινεπόλεως περί τῶν ἀγίων οικεμενικών έπτὰ συνό-Swo.

poa

## Δίων . α'

Βιβλίον πρώτου μπχους ένδεδυμένον δέρματι πρασίνω & κ έπιγραφη Δίωνος isopía.

poB

## Δίωνος χρυσοςόμε. Β'

Βιβλίον πρώτου μάχους ένδεδυμένον δέρ-

nigra pelle indutus.

Est vero Euthymii Monachi contra omnes Haereses opus, & vocatur Dogmatica Panoplia.

Photii Patriarchae Constantinopolis de septem sanctis occumenicis synodis.

#### CLXX.

#### Panoplia dogmatica. II.

Codex primae longitudinis, membraneus, contectus pelle castanei coloris.

Est vero Euthymii Monachi contra omnes Haereses, & Dogmatica Panoplia nuncupatur.

Photii Patriarchae Constantinopolis De septem sanctis occumenicis Synodis.

#### CLXXI.

#### Dion . I.

Codex primae longitudinis, indutus pelle prasina, cuius inscriptio Dionis Historia.

#### CLXXII.

## Dionis Chryfostomi . II.

Codex primae longitudinis cyanea pelle

176 ματι κυανώ, είσι δε εν αυτώ τάδε. Λόγοι τοῦ αυτοῦ Δίωνος δ' επι Βασίλεας.

Λεας. Διονυσία Λογγίνα περί υμες λόγου. Θεμιςία λόγος περί τῶν Ντυχναστων ἐπὶ Ο υαλειτος.

Τε αυτού επὶ τῆς εἰρήνης Ο'υαλεντος. Τε αυτού προτρεπτικός Ο'υαλεντιανῷ νέω.

Τοῦ ἀυτοῦ ὑπατικός εἰς τόν ἀυτοκράτορα Ι'οβιάνον.

Τοῦ ἀυτοῦ εἰς τον ἀυτοκράτορα Κωνςαντίνον. Προλεχόμενα τῶν ςάσεων Ε'ρμοχένες.

ρογί

## Δυναμερόν το μικρόν. α'

Βιβλίον δευτέρου μικρε μήκους, δεδεδυμένον δερματι κροκώδει, περιέχει δε τον ουτώ καλεμένον, δυναμερον τον κιρον, ετί λεξικόν της τών βοτανών έρμηνείας κατά 50/χιείον.

Περί τῶν καθαιρόντων ἀπλῶν φαρμάκων. Περί τῆς κατασκευῆς τοῦ κόσμε καὶ τοῦ ἀνθρωπου.

Σύνο λις εν έπιτομή περί τῶν βοηθημάτων, κὶ τοῦ τρόπε τῆς δόσεως ἀυτῶν μετὰ τῶν ἰδίων προπομάτων.

Ο μο-

177

tectus; in eo autem haec exstant.

Orationes eiusdem Dionis duae de imperio.

Dionysii Longini de sublimitate orationis. Themissii oratio de iis, qui sub Valente infelices sucrant.

Eiusdem de pace Valentis.

Eiusdem admonitio ad Valentinianum Iuniorem.

Eiusdem Consularis oratio in Iovianum Imperatorem. Eiusdem in Constantinum Imperatorem.

Prolegomena Statuum Hermogenis.

#### CLXXIII.

## Dynameron parvum. I.

Codex fecundae longitudinis parvae, coopertus pelle erocea. Continet autem opus ita dictum *Dynameron parvum*. Item Lexicon interpretationis herbarum, ordine alphabetico.

De simplicibus Pharmacis purgantibus. De constitutione mundi & hominis.

Collectio compendiaria de auxiliis, & de modo dosis corum cum propriis propinationibus.

M

Ο μοίως περί έλιγμάτων κό τροχίσκων.

## Εγχώμια άγίων. α

Βιβλίον τρίτε μήχους έν βεβράνω πα-Περιέχει δε υπόμνημα ήτοι άθλησιν σύν έγκωμίω των άγίων τεσσαράκοντα - δύο καλλινίκων μαρτύρων τῶν νεοφανῶν.

Ε'τι τὸν βίον τοῦ άγίου Γρηγορίε παλα-

ιάς Ρ'ωμης.

Μαρτυριον τῶν ἀγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν σεβαςεία τῆ λίμνη μαρτυρησάντων .

Τὸν βιον Α'λεξίε τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεῦ. Χρυσοςομου είς τον έυαγγελισμόν τῆς θεοτόκε.

Σωφρονίε αρχιεπισκόπε Ιεροσολύμων διήγησιν του βία της όσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.

Μαρτύριον του άγίε Γεωργίε.

Α΄ θλησιν τοῦ άγίε άποςόλε Μάρκε. Εγκώμιον είς τον ίερομάρτυρα βασιλέα.

Батілыя жері унувас. Χρυσοςόμε έγκωμιον είς Πέτρον κ) Παυ-

Nov . . 1

Διήγησιν περί της έυρήσεως της έσθητος της θεοτόπε.

#### CLXXIV.

#### Encomia Sanctorum . I.

Codex tertiae longitudinis in membrana antiquus, cyanea pelle tectus. Continet autem commentarium, vel certamen cum encomio Sanctorum quadraginta duorum victorum martyrum, qui nuper adparuere.

Deinde vitam Sancti Gregorii Romae

veteris.

Martyrium Sanctorum quadraginta martyrum, qui in Sebastae lacu martyrium tulerunt.

Vitam Alexii hominis dei.

Chrysostomi in admintiationem Deiparae.

Sophronii Archiepiscopi Ierosolymorum narrationem vitae Sanctae Mariae Aegyptiae.

Martyrium Sancti Gregorii.

Certamen Sancti Marci.

Encomium in Hieromartyrem Basilium Basilii de Ieiuniis.

Chryfosioni encomium in Petrum & Pau-I

Narrationem de inventione vostimentill Deiparae.

M 2 (

180

Τοῦ Χρυσοςόμε εἰς την μεταμόρφωσιν. Μαρτύριον τῆς άγίας Παρασκευῆς.

Ανδρέκ Κρήτης λόγον είς τον κοίμησιν

Τε Χρυσοςόμε είς την αποκεφάλησιν του τιμίου προδρόμε.

### pos'

## Ε'κλογάς της έξηκονταβίβλε. α

Βιβλίον πρώτου μήχους μιχρέ, παχύ, ένδεδυμένον δέρματι χυανώ, ένδ είσι Θεοδώρα τοῦ ήρμοπολίτου έχλογαὶ τῆς έξηχονταβίβλα μετ' έξηγήσεος, εἰς δέκα βιβλία διηρημέναι.

Ε΄τι Μιχαήλ ανθυπάτου εξ αριτού του Ατταλειώτε πραγματεία των συνο-Ιισθέντων νομίμων.

#### pos

Ε'ξήγησις είς τὰς ε' φωνάς. α'

Βιβλίον δευτέρε μήχους μικρέ ένδεδυμέ-

Ε'ξήγησιν είς τὰς ε' φωνάς, ης η άρχη λεί-

Εξηγησινείς τὰς κατηγορίας ἀκέφαλου,

Δε-

Chrysoftomi in Transformationem.

Martyrium Sanctae Parasceves.

Andreae Cretensis in dormitionem Deiparae.

Chrysoftomi in decollationem venerabilis Praecurforis.

#### CLXXV.

#### Eclogae Hexecont abibli . I.

Codex primae longitudinis parvae, crasfus, contectus pelle cyanea, in quo funt. Theodori Hermopolitae Eclogae Hexecontabibli, cum enarratione, in de-cem libros divisse.

Item Michaelis Proconfulis, & Iudicis Attaliotae Commentatio rerum legalium in compendium contractarum.

#### CLXXVI.

## Enarratio in quinque voces. I.

Codex fecundae longitudinis magnae, cyanea pelle indutus, continer autem haec .

Enarrationem in quinque voces, cuius initium deest ...

Enarrationem in categorias fine capite. Esse autem arbitror Simplicii.

Μз De182

Δεξίππα οιλοσόφα πλατωνικού εἰς τὰς Αριςοτέλους Κατηγορίας ζητηματα, εν πεφαλαίοις ρκα΄. εἰσι δὶ διηρημεναι εν τρισί βιβλίοις, ων τὸ γ΄ ἀτελές.

Α'μμωνία έξηγησιν είς το περί έρμηνείας άτελες.

Σχόλια εἰς τὸ α΄ τῷν προτέρων ἀναλυτικών ῶν ἡ ἐπιγραφή τοῦ ὀνοματος τοῦ σύνταξαντος λάπει. Λέπει δὲ δὲ τὸ τέλος ἀυτῆς ἔςι δὲ ἐν χαρτη δαμασκηνῷ πάιυ παλαιόν. ἡ δὲ ἐπιγραφή τοῦ βιβλία ὡς ἄνωθεν.

ροζ

E'Enynous eis ras e' paras. B'

Βιβλίον δευτέρου μήχους μιχρε ενδεδυμένον δέρματι χυανώ. Ε'ςι δε Αμμωνία έξηγησις άναρχος.

Β΄ ει δε εξιέξηνησίς τις καλλίεν είς τας κατηγορίας τινός, δε το όπομα εξήληπτο έκ του βιβλία δια την παλαιότη-

Ε΄ςι δέ γεγραμμένον το χάρτη δαμάσκη-

182

Dexippi Philosophi Platonici in Aristotelis Categorias Quaestiones in capitibus centum viginti uno; sunt vero in tres libros divisae, quorum tertius in fine mucilus est.

Ammonii Expositionem in librum de elo-

cutione, fine mutilam.

Scholia in primum librum priorum Analyticorum, in quibus inferiptio nominis audtoris deest. Deest etiam sinis eiusdem. Est autemtodex in charta Damascena vetustismus, & inferiptio Codicis, ut superius.

#### CLXXVII.

## Expositio in quinque voces? II. 909

Codex secundae longitudinis magnae, cyanea pelle coopertus.

Est autem Ammonii Enarratio absque

Inest etiam Expositio quaedam pulcher rima in Categorias cuiusdam, cuius nomen deletum est ex libro propter vetustatem.

Est autem scriptus in charta Damascena pulcherrime & optime

-1,2,2,5,5°, 1°

- : "

## Ε'ξήγησις είς του Πίνδαρου. γ'

Βιβλίον δευτέρου μήχους, δεθεδυμένου δερματι προκώδει. είσι δε σχολία είς τα Ο λυμπία κ Πύθια του Πινδάρη, άνευ του πειμένα.

## poo!

## Ε'ξήγησις είς την τετράβιβλου. δ.

Βιβλίον πρώτου μήχους πάνυ λεπτόν, εν δεδυμένον δέρματι πρασινώ. Ε΄ ει δ' εν αυτώ εξήγησις είς την τέτράβιβλον του Πτολεμαία ανουυμα τινός ' Ο Πορφυρία είσαχογή είς την αυτήν.

#### b2

## ε Ε'ξήγησις είς την τετράβιβλον. ε'

Βιβλίον πρώτου μήχους ενδεδυμένον δέρματι κας ανώ ρέπον είς το μελάντερον.

Ε΄ς: δε ή αυτή εξήγησις είς την τετράβιβλον Πτολεμαίε ή Πορφυρίε είσαγωγή είς αυτήν ως το άνω.

#### CLXXVIII.

#### Expositio in Pindarum. III.

Codex secundae longitudinis, indutus pelle crocea. Sunt autem Scholia in Olympia, & Pythia *Pindari* absque textu.

#### CLXXIX.

#### Expositio in Tetrabiblum. IV.

Codex primae longitudinis, vetussissimus, prasina pelle coopertus. In eo autem exstat Enarrario in Tetrabiblum Ptoletmaei anonymi cuiusdam, & Porphyrii Isagoge in eumdem.

#### CLXXX.

# Expositio in Tetrabiblum . V.

Codex primae longitudinis, contectus pelle castanei coloris, in nigrum vergentis.

Est vero cadem Enarratio in Tetrabiblum.

Ptolemaei, & Porphyrii Isagoge in cumdem, ut supra.

Enar-

#### ρπα'

Εξήγησις είς τὰ ἀναλυτικά. ά.

Βιβλίον πρώτε μήνες δυθεδυμένον δέρματι κυανώ. Ε΄ ισὶ δε εν αυτώ δυο εξηγήσεις είς το β΄ τών προτερων αὶ αλυτικών δυο τινών διδασκαλων, ών το Θνομα εκ επιγέγραπται.

## ρπβ'

## E godog ran vian l'opanà'. a'

Βιβλίος πρώτε μήκες μεγάλε, ζενδεδυμενος δέρματι πρασίνω γέγραπται δε έν άυτώ ταὐτα. Εξοδός των υιών Ι΄σραπλ. Λευτικοι. Αριθμοί. Δευτερομομίον. Ι'ντώς τοῦ Ναύν Κρίται. Ρουθμετά σχολίων διαφόρων διδασκάλων.

#### ρπγ

## Ε'πιγράμματα. α'

Βιβλίον πρώτο μίκης μίκης, δυθεδυμενον δέρματι κυτρίνω. είσι δε τὰ έπιγράμματα. τη Θεογνίδος πρός Κυρκον τον ερώμενον.

#### CLXXXI.

#### Enarratio in Analytica . I.

Liber pr mae longitudinis indutus pelle Cyanca. Sunt vero in ipfo duae Expoficiones in fecundum Analyticorum, duorum quorumdam magifrorum, quorum nomina inferipta non funt.

#### CLXXXII.

## Exitus filiorum Ifrael . I.

Liber primae longitudinis magnae, indutus pelle prafina, feripta funt vero in eo haee: Exitus filiorum Ifrael. Levitici. Numeri. Deuteronomium Iesus Neve Iudices. Ruth, cum scholissis versorum Doctorum.

#### CLXXXIII.

# Epigrammata . I.

Liber primae parvae longitudinis, indutus pelle cytrina. Sunt vero Epigrammata, & Theognidis ad Cyrnum delicium fuum.

#### P# 8

## Ε'πιτολαὶ διαφόρων η μελέτας η λόγοι νεωτέρων. α'.

Βιβλίον πρώτε μήπες δεθεδυμένον δέρματι κας ανώ, εν ω είσι ταῦτα. Επιςολαί διδασκάλων πολλών ου πάνυ

παλαιών, η μελέται η λόγοι.

Κανών παρακλητικός είς την ύπεραγίας θεοτόκου.

Στίχοι τοῦ Μιτυλωνς τῶν σωαξαρίων τοῦ ὅλε ἐνιαυτοῦ.

Τε μεγάλε Αθανασίε διάλεξις κατά Ιου-

Περί των άγίων η δικουμενικών συνδ-

Τε μακαρίε Αύγους την είς την της ίε-

Μεγαλίωαρια είς την θεόσωμον ταφήν του κυρικ ήμων Γ'ησκ Χριςκ.

Γεορίαι Ρωμαίκαι, ήγουν της Κωνςαντινεπόλεως άνευ άρχης.

Τε μεγαλυ Λογοθέτου τοῦ Α'αροπολίτυ ετορία περὶ τῆς ἀλώσεως Κωνταντινυπόλεως, ὰ τῆς βασιλείας τῶν Λασκαρέων.

Τε Χωνειάτου περί τῆς φιλονικείας τοῦ Δοῦ-

#### CLXXXIV.

Epistolae diversorum, & Declamationes, & Orationes recentiorum. I.

Liber primae longitudinis indutus pelle castanea, in quo sunt haec:

Epistolae multorum Doctorum non admodum antiquorum, & Declamationes, & Orationes.

Canon Paracleticus in Sanctissimam Deiparam. Versus Episcopi Mitylenensis Synaxario-

rum totius anni.

Magni Athanasii disputatio adversus Iudaeos.

De sanctis, & oecumenicis Conciliis.

Beati Augustini in ingressum ad Sacerdotium.

Megalenaria in divinum Sepulcrum Domini nostri Iesu Christi.

Historiae Romanae, hoc est, Constantinopoleos fine initio.

Magni Logothetae Acropolitae Historiae excidii Constantinopoleos, & Imperii Lascareorum.

Choniatae de contentione Ducae & La-

190 Δούκα κά τοῦ Λασκάρεως περί τῆς βασιλείας.

#### ρπε'

# Ε'πιφάνιος. α'

Βιβλίον πρώτω μήνως, ζενδεδυμένον δέρματι έρυθρο . έςι δε τε αγίω Ε΄ πιφωνίω κατά πασών τών αίρεσεων, τα κάλεμενα πανάρια. Τε άυτε λόγος, ος έπονομάζεται άγκυρωνός. εξ περί μετρων, καίς αθμών, εξ Χρυσοσόμω τινά.

### ρπς.

# Ε'πιφάνιος. β'.

Βιβλίον πρώτω μήκως παχύ ενδεδυμένον δέρματι, ε το χρώμα οίον πορφυρουύ μαρμαρον. έςι δε τω άγιω Επιζανίω κατά πασών των αίρεσεων, τα καλέμενα πανάρια. Τω αυτώ λόγος καλούμενος άγκυρωτός.

## ρπζ

E'pueias eis ror Paidpor. a'.

Βιβλίον πρώτε μάκες, δεδεδυμένον δέρματι κυανώ περιέχει δε παύτα:

#### CLXXXV.

## Epiphanius. I.

Liber primae longicudinis, pelle rubra coopertus. Sunt vero Sancti Epiphanii adversus omnes haereses, quae vocantur Panaria. Eiusdem liber qui inscribitur Ancoratus; & de mensuris & ponderibus: & Chrysostomi quaedam.

# CLXXXVI.

# Epiphanius. II.

Liber primaem agnitudinis, crassus, indutus pelle, cuius color tamquam marmor porphyrites. Sunt vero Sancti Epiphanii adversus omnes haereses, quae vocantur Panaria. Eiusdem liber, qui inscribitur Ancoratus.

# CLXXXVII. ...

# Hermias in Phaedrum . I.

Liber primae magnitudinis, indutus pelle. .cyanea; continet vero haec:

Scho-

192 Σχόλια άνωνύμε τινός είς τα δεύτερα τῶν

προτέρων αναλυτικών . Παρεκβολάς από τοῦ Δαμασκίε είς το

πρώτον περί ουρανέ.

Ι'ατρικάς απορίας κι λύσεις περί ζωων,

Касів і атрософіяв.

Πορφυρία είς τὰς Αρισοτέλας κατηγορίας εξηγησιν κατά πεύσιν κὰ ἀπόκρι-

Τα θεολογέμενα της αριθμητικής.

Α' δαμαντίε σοφις ε, φισιογνωμικά βιβλία. β'

Ερμείν φιλοσόφε είς τον Φαίδρον τε Πλάτωνος σχόλια, εν τρισί βιβλίοις.

# ρπ n'

# Ερμείας . Β'

Βιβλίον πρώτε μάνες λεπτον, ενδεδυμένον δερματι μελανι. ές ι δε σχολια τε αυτέ είς τον τε Πλατωνος Φαϊ δρον βιβλία. γ΄-

# $\rho \pi \theta'$

Ε'ρμεία Σωζομενα έκκλησιαςικής ίσορίας. α'

Βιβλίον πρώτε μπακς παχύ, ζεδεδυμένου δέρματι, ου το χρώμα οι ον πορου-

Scholla Anonymi cuiuldam in Posteriora priorum Analyticorum. Expositiones ex Damascio in primum de Coelo.

Quaestiones Medicas, & solutiones, de ani-

malibus, Cafii Iatrofophistae.

Porphyrii in Aristotelis Categorias charrationem per interrogationem & responsionem.

Quae in Arithmetica ad Theologiam pertifnentia habentur.

Adamantii Sophistae, Physiognomici Libri II.

Hermiae Philosophi in Phaedrum Platonis Scholia, tribus libris comprehensa.

### CLXXXVIII.

# Hermias II.

Liber primae longitudinis, tenuis, nigra pelle coopertus. Sunt vero eius scholia in Phaedrum Platonis in tribus voluminibus.

#### CLXXXIX.

Hermiae Sozomeni Ecclesiasticae Historiae. I.

Liber primae longitudinis, crassus, tectus pelle, cuius color, tamquam porphyrites.

194 ρούν μάρμαρον . ἐσὶ δὲ Ε'ρμέω Σωζομενῦ ΤΕ Σαλαμηνίω , ἐκκλησιαςικῆς ἰςορίας τόμοι 9

PY

# Ερμηνέα εις την αποκάλυψιν

Βιβλίου πρώτου μήκους, ενδεδυμένον δέρματι κυτρίνω.

Ε΄ςι δὲ Ανδρέυ ἀρχιεπισκόπυ Καισαράας Καππαδοκίας, ἐξήγησις ἐς τὴν τῦ ἐυαγγελιςῦ Ιωάννυ ἀποκάλυψιν.

# þyα'.

# Ε΄ ρμηνέαι εις την γένεσιν. α

Βιβλίον πρώτου μήκους ενδεδυμένον δέρματι κροκώδει. έςι δ' εν αυτώ κατ' άρχας,

Α΄ρισέου ἐπισολή διηγηματική πρός Φιλοκράτην, ὅπως ὁ Βασιλεύς Πτολεμαῖος μετε-Φράσατο τὴν Θέαν γραΦην παρὰ τῶν ἔ-Βραΐων εὖ ἐντετυχηκῶς.

Ε"πειτα έρμηνέαι εις γένεσι: πολλών καὶ διαφόρων διδασκάλων, Θεοδωρίτα , Βασιλάω , Χρυσοσόμα . Σεβήρα . Α'κακία . Διοδόρα . Γενναδία . Ε'υσεβία . Εφραίμ . Κυρίλλου , καὶ άλλων .

E'p-

tes: Sunt vero Hermiae Sozomeni Salaminii Ecclefiafticae hiftoriae Tomi novem;

#### CXC

# Interpretatio in Apocaly fin Ioannis: I:

Liber tertiae longitudinis, indutus pelle cy-

Est vero Andreae Archiepiscopi Caesareae Cappadociae enarratio in Evangelistae Ioannis Apocalypsin:

#### CXCI

# Interpretationes in Genefin . I.

Liber primae longitudinis, indurus pelle crocea: Est vero in ipso a principio Aristee Epistola ad Philocratem narrans quomodo Rex. Ptolemaeus conventir divinam Scripturam, quum in eam prospere incidiste:

Deinde interpretationes in Genesin multorum & diversorum, Theodoriti, Bastiti, Obryfostom, Severi; Acacii, Diodori, Gennud dii, Easebii, Ephraim, Cyrilli, & alicium.

N 2

# Ε'ρμογένης. α'.

Β.βλίον πρώτου μήκους μεγάλου καὶ παχὺ, ἐνδεδυμένον δέρματι κυτρίνω, ἐςι δὲ ἡ ἡητορική ἀυτῦ μετὰ σχολίων μεχρι τῶν σχημάτων. και πρώτόν ἐςι τὰ τῦ

Α'Φθονίου προγυμνάσματα μετὰ σχολίων, κάλλιςα γεγραμμένον, εν χάρτη δαμα-

σκηνώ .

## PYY

# Ε'ρμογένης. β'.

Βιβλίον πρώτου μήκους μεγάλου, ἐνδεδυμένον δέρματι κυαυῷ· ἔςι δὲ ἡ ἡητορικὸ, μεχρὶ τῶν σχημάτων μόνον, μετ' ἐξη· γήσεως.

Λέπουσι δε αι ίδεαι.

Καὶ πρῶτόν ἐςι τὰ τὰ Α'Φθονία μετὰ σχολίων, ἐν χάρτη δαμασκηνῷ · πάνυ παλαιόν.

## P48.

# Ε'ρμογένης. γ΄.

Βιβλίον πρώτου μήκους μεγάλου, ενδεδυμένον δέρματι κυανώ.

Ε'ισὶ δὲ μόνον σάσεις μετὰ σχολίων τῆς ἀυ-

#### Hermogenes . I.

Liber primae longitudinis magnae, & craffus, indutus pelle cytrina. Eft vero Rhetorica eiufdem cum fcholiis ufque ad figuras, & primum funt

Aphthonii Progymnasmata cum scholiis elegantissime scriptus, in charta Damasce-

na.

#### CXCIII.

## Hermogenes . II.

Liber primae longitudinis magnae, indutus pelle cyanea. Est vero Rhetorica, usque ad figuras tantum cum enarratione.

Deficiunt vero formae; & primum funt Aphthonii. Progymnasmata cum scholiis in charta damascena, vetustissimus.

#### CXCIV.

### Hermogenes . 111.

Liber primae longitudinis magnae, cyanea pelle coopertus. Sunt vero tantum flatus cum fcholiis eius

N 3 Rhe-

με εντοεικής, το δε δοιπού γείμει. 188

#### ρμέ.

# Ε'ρμογένης. δ'.

Βιβλίου δευτέρου μεγάλου μήκους έν βεβρά-งผ ธิ.อิธอับหรุ่งอง อิธ์คนสาเ หมสงผู้ : รุ่ง ผู้ ธุรเง Α'Φθονία προγυμνάσματα, καὶ Ε'εμογένης μετ' έξηγήσεως.

#### pus'.

# Ε' ρμογένης. ε'.

Βιβλίον δευτέρου μήχους μεγάλου ενδεδυμένον δέρματι κυτρίνω, και πρώτον μέν έςιν Α'Φθόνιος εν αυτώ μετα σχολίων, δ δε Ε'ρμογένης άνευ σχολίων.

# PYE.

# E'phoy Evys . 3'.

Βιβλίου δευτέρου μηκους μεγάλου ενδεδυμένοι δέρματι πρασίνω · και πρώτον μέν έςι τὰ προλεγόμενα.

Ε΄ ιτα Α' Φθόνιος μετά σχολίων : δ δ' Ε'ρμογένης άνευ σχολίων πάνυ παλαιον έν χάρτη δαμασκηνώ. E'eRhetorices; reliqua autem defunt.

#### CXCV.

### Hermogenes . IV.

Liber fecundae magnae longitudinis, membranaceus, cyanea pelle indutus; in quo funt Aphthonii Progymnafmata, & Hermogenes cum enarratione.

# CXCVI.

# Hermogenes .V.

Liber fecundae longitudinis magnae, pelle cytrina coopertus; & primum quidem est in eo Aphthonius cum fcholiis, Hermogenes autem fine fcholiis.

## CXCVII.

# Hermogenes . V.

Liber secundae magnitudinis magnae, pelle prasina iudutas; & primum quidem in eo sunt Prolegomena

Deinde Aphthonius cum scholiis; Hermogenes vero sine scholiis. Antiquissimus in charta damascena

## Ε'ρμογένης. ή.

Βιβλίον, δευτέρου μήκους μεγάλου, εν βεβράνω, ενδεδυμένον δέρματι κροκώδη. Εςι δ' Α'Φθονίου προγυμνάσματα και Ε'βμογένους ρητορική άνευ σχολίων.

## pyb'.

# Ε'ρμογένης . θ.

Βιβλίου δευτέρου μήκους ενδεδυμένου δέρματε κυτρίνω, εν ώ ετι Ε΄ ρμοχένους έητορική μετὰ ψυχαγωγιών ἀτελής.
Και έτι Ο μήρυ βατραμυομαχία.

# E'phoyévus . i'.

Βιβλίον δευτέρου μήκους, ενδεδυμένον δέρματι κυανώ εν βεβράνω, εν ώ εςιν Α Φθονίου προγυμνάσματα, καὶ Ε΄ ρμογένους Ρ΄ ητορική.

#### Ta'.

# Εὐαγγέλιον. α.

Βιβλίου πρώτου μήπους μεγάλου πάνυ πα-

#### EXCVIII.

#### Hermogenes . VIII.

Liber fecundae longitudinis magnae, membranaccus, pelle crocea coopertus. Sunt vero Aphthonii Progymnafmata, & Hermogenis Rhetorica fine scholiis.

#### CXCIX.

#### Hermogenes . IX.

Liber fecundae longitudinis, indutus pelle cytrina, in quo est Hermogenis Rhetorica cum glossis, impersectus. Insuper Homeri Batrachomyomachia.

#### CC

#### Hermogenes . X.

Liber fecundae magnitudinis, pelle cyanea tectus, membranaceus, in quo funt Apbabonii Progymnafinata, & Hermogenis Rhecorica.

#### CCI.

#### Evangelium . I.

Liber primae longitudinis magnae, anti-

λαίον εν βεβράνω ενδεδυμένον δε δέρματι πρασίνω, εν ω έει το κατά Ματθαΐου ευαγγέλιον, καὶ κατὰ Λέκαν, μετὰ σχολίων διαφόρων άγίων πατέρων.

# σβ'.

# Εὐαγγέλιον. β'.

Βιβλίον δευτέρου μήκους ἐν βεβράνω ἐνδεδυμένον δέριαστι κυανῷ· ἐισὶ δὲ μόνον τὰ, δ' ἐυαγγέλια· ὡς καὶ τὸ πρῶτον.

#### $\sigma \gamma$ .

# Εὐαγγέλιον . γ'.

Βιβλίον δευτέρου μήκους, εν βεβράνω, ενδεδυμένον δέρματι λευκῷ. ἀσι δὲ τὰ δ' Εὐαγγέλια μετὰ τῶν ἀκόνων τῶν ἀγίων ευαγγελιςῶν γράμμασι μεγάλοις.

#### σδ'.

# Εὐαγγέλιον. δ΄.

Βιβλίον τρίτου μήκους έν βεβράνω ενδεδυμένον δέρματι λευκώ . ἐσί δε τὰ δ'Εὐαγγέλα μετὰ τῶν ἐκόνων τῶν ἀγίων ἐναγγελιτῶν . quissimus, membraneus, pelle prasina coopertus, in quo est Evangelium secundum Mathaeum, & secundum Lucam, cum scholiis variorum sanctorum Partum.

#### CCII,

# Evangelium . II.

Liber secundae magnitudinis, membraneus, pelle cyanea contectus. Sunt autem quatuor Evangelia tantum, sicut & primus,

## CCIII.

## Evangelium . III.

Liber secundae magnitudinis, membraneus, pelle alba contectus. Sunt vero quatuor Evangelia cum imaginibus Sanctorum Eyangelistarum grandibus litteris.

# CCIV.

# Evangelium . IV.

Liber tertiae longitudinis, membraneus, indutus pelle alba; funt vero quatuor Evangelia cum imaginibus Sanctorum Evangelis starum.

# Εὐαγγέλιον. έ.

Βιβλίον δευτέρου μεγάλου μήκους ἐν βεβράνω ἐνδεδυμένον δέρμωτι μέλανι , ἐισὶ δὲ τὰ δ΄ Ε'υαγγέλια.

#### os'.

# Εὐαγγέλιου . 5'.

Β.βλίον δευτέρου μεγάλου μήκους, εν βεβράνφ, ενδεδυμένον δέρματι ερυθρῷ. ἀσὶ δε τὰ δ' Ε'υαγγέλια.

# · • ζ'.

# Ε'υαγγέλιον. ζ'.

Βιβλίον πρώτου μικρά μηκους, έν βεβράνω, ενδεδυμένον δέρματι καταςίκτω ςίγμασιν έρυθροϊς τε καὶ πρασίνοις, διινὰ μαρμάρω. ἀσί δε τὰ τέσσαρα Ευαγγέλια, μετὰ τῶν πράξεων, καὶ τῶν ἐπισολῶν τὰ ἀγίου πάνλου.

#### on.

# Ε'υκλάδης. ά.

Βιβλίου πρώτου μικρυ μήκους, ενδεδυμένου δέρ-

## Evangelium V.

Liber secundae magnae longitudinis, membraneus, indutus pelle nigra. funt vero quatuor Evangelia.

#### CCVI.

## Evangelium . VI.

Liber secundae longitudinis magnae, membraneus, pelle rubra coopertus. funt autem quatuor Evangelia .

#### CCVII.

# Evangelium. VII.

Liber primae parvae longitudinis, membraneus indutus pelle punctis rubeis & prafinis distincta , tamquam marmore . Sunt vero quatuor Evangelia cum Actis, & Epistolis D. Paulli .

# CCVIII.

Liber primae parvae longitudinis, pelle CY2--- 51

206: δέρματι πυανώ, , ἔτι δὲ Ε'υπλάδου περὶ τὧν τοιχάων τῆς γεωμετρίας βιβλία ιγ'.

σθ

# Ευριπίδης. ά.

Βιβλίον πρώτου μηκους ἐνδεδυμένον δέρματί κυανος . ἐσὶ δὲ ἐν ἀντός Ευριπίδου τραγωρίαι τρᾶς , ἐρμῆς , ἡλεκτρα , ὀρέςης , ἀθλίως καὶ κακᾶς γεγραμμέναι . Ε"τι Γρηγορίου το θεολόγου ή ἐς το συτή-

Ετι Γρηγορίου το θεολόγου ή έις το σωτή-- μεων πάθος το πυρίου ήμων Τήσο Χρισού - τραγωδία μετά ψυχαγωγιών ξερυθεών:

Ε'τι τε ἀυτο Ε'υριπίδου, ηλέκτρα .

# · 01.

# E'upirtidus . B'.

Βιβλίον δευτέρου μικρύ μήκους, ένδεδυμενού - δέρματι έρυθρου. Αστ. δ' εν άυτω Ευριπί-- δου τραγωδίαι τρες, έκαβη, ορέτης, Φοι--νιάται, μετά τίνων μικρών άποσημειώτεων έν τῷ μαργέλω, και ψυχαγωγών.

σιά.

# E'upiπίδης. γ'.

Βιβλίου δευτέρου μέχους ενδεδυμένου δέρματι κυανώ, ατι δ' εν αυτώ τραγωδίαι τρε; cyanea contectus; sunt vero Euclidis de elementis Geometriae libri XIII.

#### . CCIX,

## Euripides . I.

Liber primae longitudinis, pelle cyanea coopertus. Sunt vero in iplo Euripidis Tragoediae tres, Mercurius, Electra, Oreftes, infeliciter & male scriptae.

Insuper Gregorii Theologi Tragoedia in salutarem Domini nostri Iesu Christi passionem

cum Gloffis rubris.

Item eiusdem Euripidis Electra.

#### CCX.

# Euripides . II.

Liber fecundae parvae longitudinis, indutus pelle rubra; funt vero in ipfo Euripidis Tragoediae tres, Hecuba, Orestes, Phaenislae, cum brevibus quibuslam observationibus in margine; & Glossis.

#### CCXI.

# Euripides .. III.

Liber fecundae longitudinis indutus pelle cyanea; funt vero in ipfo Tragoediae tres 108 τρέε Ε'υμπίδου, & πρώται έκάβη, ορέτης, Φοινιάται · καὶ Θεοκρίτου τὰ ἐιδύλλια μετὰ σχολίων μικρών ἐν τῷ ματγέλο καὶ ψυχαγγιών ἐρυθρών, χ' Ο΄ μήρου βατραχομυομαχία.

σιβ'.

# E'υριπίδης. δ'.

Βιβλίου δευτέρου μήκους ενδεδυμένον δέρματι ερυθρώ παλαιόν : ἀτὶ δ' ἐν ἀυτώ τραγωδίαι τρείε Ε'υριπίδου. ἐκάβη, ρέσης, φοινιάσαι , καὶ Σοφοκλέους τρείς, ἄιας, μαζιγοφόρος, δρέσης, διδίπους.

GIY.

# E'upittidus. E'.

Βιβλίον δευτέρου μήκους μεγάλου, ενδεθυμένον δέρματι καςανώ : περιέχει δε σχόλια εξε τέσσαρας τραγωδίας Ευριπίδου, ιππόλυτον τεφανηφόρον. εξε τὰς φοινιάτας. εξε τὸν δρέτην, καὶ εξε πὴν ἐκαβην. καὶ καμενον τὰ Ευριπίδου τραγωδίων δ' ιππολίτου, Μηδέας, Α'νδρομάχης, Α'λκητίδου μετά τινώ, σχολίων μικρών ἐν τῷ μαρτγέλω, καὶ ψυχαγωγιών ἐρυθτών.

Ε'υ-

tres Euripidis priores, Hecuba, Orestes; Phoenissae. Et Theocriti Idyllia cum scholiis brevibus in margine, & Glossis rubris; & Homeri Batrochomyomachia:

#### CCXII:

#### Euripides . IV.

Liber fecundae longitudinis, indutus pelle rubea, vetuftus. Sunt vero in ipfo Tragoediae tres Euripidis, Hecuba, Oreftes; Phoenisse; & Sophoelis tres, Aiax Mastigophorus, Oreftes, Oedipus:

#### · CCXIII:

# Euripides. V:

Liber fecundae longitudinis magnae, tecus pelle castanea; continet autem scholia in quatuor Tragaedias Euripidis, Hippolytum Stephanephorum, in Phoenistas, in Oresten, & in Hecubam; & textum Euripidis Tragoediarum quatuor, Hippolyti, Medeae, Andromaches, & Alcestidis, cum brevibus quibustam scholiis in margine; & Glossis rubris.

Eus

## Edgimichs. 5.

Βιβλίον δευτέρου μήκους ενδεδυμένον δέρματι κυαν ω περιέχει δε Ευριπίδου τραγωδίας τρές τη πύπου γράμμασι άρχαίοις τετυπωμένας, ὰ παρὰ Λατίνοις καλοῦνται μαιόσκυλα, ἤγουν μηδείαν, ἱππόλυτου, καὶ ἀνδιεμάχην, καὶ τῆς χειρός δύο, ἐκάβην καὶ διέςτην μετὰ τινῶν ἀποσεμειώσεων μικρῶν ἐν τῷ μαργέλω, καὶ μετὰ ψυχαγωγιῶν ἐρυθρῶν.

#### σιέ.

# Ε'υσέβιος. α'.

Βιβλίου πρώτου μέχους, ἐνδεδυμένου δέρματι πρασίνω · ή δ΄ ἐπιγραφή, Ε'υσεβία ἐκκλησιαςική ἱςορία.

#### 015.

# Ε'υσεβίε ἀπόδειξις ἐυαγγελική. β΄.

Β.βλίον πρώτυ μήκους ἐνδεδυμένον δέρματι κυανῷ· ἔςι δὲ Ε'υσεβίν τὰ Παμοίλυ ἐυαγγελικῆς ἀποδαξεως βιβλία ι'. ἐλλάπα δὲ ἀρχὴ τὰ ἀυτὰ βιβλίν.
Ε'υ-

#### CCXIV.

## Euripides . VI.

Liber fecundae longitudinis, indutus pelle cyanea. Continet vero Euripidis Tragoedhas tres, formae litteris excufas antiquis, quae apud Latinos maiufculae vocantur, videlicet, Medeam, Hippolytum, & Andromachen; & manuferiptas duas, Hecubam & Oresten: cum brevibas quibusdam observationabus in margine, & glossis rubris.

## CCXV.

### Euripides VII.

Liber primae longitudinis indutus pelle prafina Inferiptio autem, Eufebii Ecclefiaftica Historia .

#### CCXVI.

# Eufebii Demostratio Evangelica . II.

Liber primae longitudinis, coopertus pelle cyanea. Sunt autem Eufebii Pumpbili Evangelicae Demonstrationis libri decem. Deest vero eiusdem libri initium.

U 2

Ε'υσεβίε ἐυαγγελική ἀπόδειξις. γ'.

Βιβλίον ἀυτῦ μήχες, ἐνδεδυμέν ν δέμματι κυανῷ. ἔςι δὲ Ε'υσεβία τῦ ΠαμΦίλε ἐυαγγελικῆς ἀποδέξεως βιβλία ε ἐλλάπα δὲ ἡ ἀρχὴ καὶ τοῦδε.

#### σιη'.

Ε'υσεβίε έκκλεσιας ική ίςορία. δ'.

Βιβλίον πρώτυ μήχους, ἐνδεδυμένον δέρματι ἐρυθρῷ, ἔςι δἐ Ε'υσεβίυ τὰ Παμφίλυ ἐκκλησιαςική ἰςορία.

# σιθ'.

Ε'υσεβίε τε Παμφίλε. ε΄.

Βιβλίον ἀυτϋ μήκυς πάνυ μεγάλυ ἐν Χάρτη, ἐνδεδυμένον δὲ δέρματι ἐρυθρῷ . ἔτι δὲ τῦ ἀυτῦ Ε'υσεβ υ ἡ ἐυαγγελική ἀπόδαξις.

# σx'.

Ε'υσεβίε ἐυαγγελικῆς προπαρασκευῆς . ζ΄.

Β. βλίον πρώτυ μεγάλυ μήκους, ενδεδυμένου δέρματι, οῦ τὸ χρώμα διονὰ πορΦυροσίδες μάρμαρου. ἔςι δὲ Ε΄υσεβίυ τῦ ΠαμΦίλυ παι ρὶ ἐυαγγελικής προπαρασκευής. ἔςι δὲ καἄλλο

#### CCXVII.

## Eusebii Evangelica Demostratio. III.

Liber eiusdem longitudinis contectus pelle cyanea. Sunt vero Eusebii Pampbili Evangelicae demonstrationis Libri V. Deest autem etiam huius initium.

#### CCXVIII.

Eusebii Ecclesiastica Historia. IV.

Liber primae longitudinis, pelle rubra coopertus. Est vero Eujebi Pampbili Ecclesiastica Historia,

#### CCXIX.

# Eusebii Pampbili . V.

Liber primae longitudinis maximae, in charta, pelle rubra indutus. Est vero eiusdem Eusebii Evangelica Demonstratio.

#### CCXX.

# Eusebii De Evangelica Preparatione VI.

Liber primae magnae longitudinis, contedus pelle, cuius color quan Porphyrices marmor. Elt vero Eufebii Pamphili de Evangelica Praeparatione. Est autem & atius

#### σχα'.

Ε'υςαθίε εις την ιλιάδα. α'.

# σκβ

Ε'υςάθιος εις την ιλιάδα. β'.

Βιβλίον πρώτυ μήκους μεγάλυ ενδεδυμένου δέρματι κυανό. Έςι δ' εν ἀυτώ, εξήγησις τυ ἀυτό ἐυςαθίω es Ρ'αψωδίας της Αλιάδος εξ. ξ'.ο'.π', ρ'.ς', τ'. τόμος δεύτερος.

#### oxy.

E'usálios es The idiada. y.

Βιβλίου πρώτε μήχες μεγάλε, ενδεδυμένου δέρματι χυτρίνω, έςι δε εξήγητις ἀυτε ἀς ε΄. Ρ'αψωδίας της ἰλιάδος, η' υ' φ' χ' ψ' ω' τόμος τρίτος. lius Liber Eufebii de Evangelica Praeparatione, indutus pelle cyanea, primae longitudinis.

#### CCXXI.

# Eustatbii in Hiadem I.

Liber primae longitudinis magnae, indutus pelle rubra. Est vero in ipso Enarratio Eustathii in quatuor Homeri Rhapsoedias Iliados κ΄. λ΄. μ΄. ν΄. In principio vero libri... autem et prima imperseca; deinde desunt octo usque ad Kappa, videlicet β΄. γ΄. δ΄. ε΄, ζ΄. η΄. 9΄. ε΄. Est autem Tomus primus.

## CCXXII.

# Enstathius in Iliadem II.

Liber primae magnitudinis magnae, indutus pelle cyanea. Est vero in ipso enarratio eiusdem Eustathii in Rhapsoedias Iliadis sex E. o'. 7'. p'. c'. \tau'. Tomus II.

### CCXXIII.

# Eustathius in Iliadem III.

Liber primae longitudinis magnae, coopertus pelle cytrina. Est vero enarratio eiusdem in quinque Rhapsedias Iliadis. η. υ΄. φ΄. χ΄. ψ΄. ω΄. Tomus Tertius.

#### σκδ.

#### Ε'υς άθιος εις την όδυσσείαν. δ'.

Βιβλίου πρώτυ μήμυς μεγάλυ, και παχυ πάνυ, ενδεδυμένου δέρματι μέλανι. εςι δε εξηγητις άυτῦ εις την όδυσσέαν τῦ Ο΄μηρυ, και ή επιγραφή τῦ βιβλίυ δυτως.

#### σxε'.

Ε'υςάθιος έις τον Διονύσιον, ε'.

Βιβλίον πρώτε μικρε μήκες, ενδεδυμένον δέρ-

Ε'ςι δε Ε'υςαθίε έξηγησις εις του Διονύσιου περιηγήτην μετά τε καμένε.

Ε'τι Ε' τμογένες προγυμιάσματα έντορικά. Μηχαήλ τε ψελλε έις την τε Πλάτωνος

ψυχογονίαν.

Τε ἀυτε διάγραμμα εις την τε Πυθαγόρε ουτάχορδον λύραν.

Ε'πιφανίε περί μέτρων, και περί τε έπιςολιμαίε χαρακτήρος

Λιβανίε σοφις μελέται τινές.

Ι'ωάνυυ τΕ Μόσχυ ἐπιταφιολόγος ἐις τὸν Δοῦκαν τὸν Νοτάραν.

Ι'σαὰκ μοναχε περὶ μέτρων τῶν ἐπῶν.

#### CCXXIV.

#### Eustathius in Odisseam. IV.

Liber primae longitudinis magnae, & craffua omnino, pelle nigra indutus. Est autem enarratio eiusdem in Homeri Odysseam, & Inscriptio libri ita habet,

#### CCXXV.

# Eustathius in Dionyfium . V.

Liber primae parvae longitudinis, indutus pelle rubra.

Est vero Enstathii enarratio in Dionysium Periegeram cum Textu.

Insuper Hermogenis Progymnasmata Rhetorica.

Michaelis Pselli in Platonis Psychogoniam,
seu animae generationem.

Eiusdem descriptio, seu tabula in Pythagorae Octachordon Lyran.

Epiphanii de metris & de epistolari charactere.

Libanii Sophistae Declamationes quaedam.

Ioannis Moschi oratio funebris in Ducam Notaram.

Isaacii Monachi de metris versuum.

## Ε'υςάθιος. ζ'.

Βιβλίον θευτέρου μέρους, ενδεθυμένον δέρματι έρυθρω · έςι δε Ε'υςαδίε εξήγησιε εις τον Διονύσιον τον Περιηγητήν, άνευ καμένα ετι Πολυβίε εκ τοῦ λόγα, ... τερὶ τῶν Ρ'ωμαικῶν καὶ Μακεδονικῶν ςρατευμάτων.

## σηζί.

Ε'υς άθιος εις του Διονύτιου. η'.

Βιβλίου δευτέρου μήχους ενδεδυμένου δέρματι πρασίνω, εν ω έσιν.

Ε'υςαβίν έξήγησις έις τον Διονύσιον του Πε-

Ε'τι Λιβανίυ μελετή αντιλογίας αχιλλέως πρὸς ζουσσέα.

Πρεσβευτικός πρός τους πρώας υπέρ της Ε'λένης Μενελάου

Τής βασιλίδος Θεοδώρας έπισολή προς Βελι-

Συντάξας τινών βημάτων.

Λιβανίε μελίτη η ἐπιγράφεται δύσκολος γήμας καλήν γυναϊκα,

Περί άδολετχια.

Περί Φιλοπλυσίας.

Περί το πότερον ύδωρ η ποσίων χρησιμώτερον. Ε'υ-

#### CCXXVI.

## Eustathius. VII.

Liber fecundae longitudinis, coopertus pelle rubra. Est autem Euftathii enarratio in Dionystum Periegetem sine Textu. Insuper

Polybii ex libro ..... De Romanis & Macedonicis exercitibus.

#### CCXXVII.

#### Enstatbius in Dionyfum . VIII.

Liber secundae longitudinis, contectus pelle pratina, in quo est

Enstathii Enarratio in Dionysium Periegetem fine Textu.

Infuper Libanii Declamatio contradictionis Achillis contra Vlyssem.

De legatione ad Troas super Helena Me-

nelai.

Theodorae Augustae Epistola ad Belisarium

Constitutiones quorumdam verborum.

Libanii Declamatio, quae inscribitur Dyscolus pulcram uxorem ducens

De particulario.

De petulantia De Avaritia.

De Avaritia.

V trum aqua sit potionum utilissima .

#### GKY .

Ε'υςαθίω ἐξήγησις ἐις τὸυ Διονύσιον του Περιηγήτηυ. 9'.

Βιβλίον δευτέρου μήκους, ενδεδυμένον δέρματι κυανῷ.

#### σxθ'.

Ε'υςαθίε καθ' ύσμίνην. ί.

Βιβλίον δευτέρου μήκους, ἐνδεδυμένον δέρματι πρασίνω. ἔςι δὲ Ε'υςαθίω ποίημα λεγόμενον καθ' ὑσμ.νην καὶ ὑσμινίαν,

#### σλ'.

Ε'Φόδια των ἀποδημούντων. α΄.

Βιβλίον πρώτε μήκους, ἐνδεδυμένον δέρματι πυτρίνω, ἐν ὧ ἐςι μετάΦρασις τῶν ἐΦοδων,

Γοαὰκ τῦ ἰσραηλίτου ἰατρῦ, ἀπὸ Φωνῆς. Κώνςαντος τῦ μεμΦίτυ ἰατρῦ.

#### σλα,

Ε'φόδια των ἀποδημούντων . β'.

Βιβλίου δευτέρε μεγάλε μήκες παλαίου έν-

#### CCXXVIII.

#### Eustathii Enarratio in Dionysium Periegetam . IX.

Liber fecundae longitudinis, contectus pelle caerulea.

#### CCXXIX.

## Eustathii De Hysmine . X.

Liber fecundae longitudinis, contectus pelle prafina. Est vero Eustathii Poema, quod dicitur de Hysmine, & Hysminia.

#### CCXXX.

#### Viaticum Peregrinantium . I.

Liber primae longitudinis, contectus pelle cytrina, in quo est Metaphrasis Viatico-

Isaac Israelitae Medici, ab eius ore accepta. Constantis Memphitae Medici.

#### CCXXXI.

# Viaticum peregrinantium. II.

Liber secundae magnae longitudinis, anti-

222

δεδυμένον δέεματι πρασίνω, εν ὧ είσιν εΦόδια τῶν ἀποδημούντων συντεθειμένα παρὰ

Ζαφάρ Ε'γγηντάρ ἀράβυ τινὸς , μεταφρασ-Θέντα δε εις την ελλάδα διάλεκτον παρά τιγος Κωνσαντίνε καλυμένε έηγινε, εν έπτὰ τμήματιν.

## *σλβ'*.

Ε'φόδια των ἀποδημούντων . γ'.

Βιβλίον δευτέρε μήκους παχύ, ὡξαίως γεγραμμένον νεωςὶ, ὰλλὰ παντελῶς ἐσΦαλμένον, ἐνδεδυμένον δέρματ, κυανῷ, ἐν ὧανν ἐφόλα τῶν ἀποδημούντων, συντεθειμένα παρὰ

Ζαφὰρ ἐλγηθταρ ἄράβυ τινὸς , μεταφρασθέντα έλληνιςὶ παρά τινὸς Κουσαυτίνυ καλυμένυ Ρ'ηγινῦ, ἐν ἐπτὰ τμή-

Κωνςαντίνε παλεμένε Ρ'ηγινέ, ἐν ἐπτὰ τμή μασιν

## σλγ.

Ε'φόδια τε ταξεώτε . δ'.

Βιβλίον δεύτερε μικρε μήκες, ενδεδυμένον δέρματι κυανό παλαιόν. Ε΄τι δε εατρικόν βιβλίον, οῦ ἡ ἀρχὴ λέπτι. διως quus, contectus pelle prasina, in quo sunt Viatica Peregrinantium, composita a

Zaphar Engenear, Arabe quodam, cranslata in Graecam dialectum, a quodam Conflantino, qui vocatur Rheginus, in feptem Sectionibus.

#### CCXXXII.

#### Viaticum Peregrinantium . III.

Liber secundae longitudinis crassus, venuste recenter scriptus, sed omnino inemendatus, conteclus pelle caerulea, in quo sunt Viatica Peregrinantium, composita a Zephar Esgeitar, Arabe quodam, & Gracce conversa a quodam

Constantino, cognomento Rhegino, in septem

#### CCXXXIII.

# Viaticum Apparitoris. IV.

Liber fecundae parvae longitudinis, coopertus pelle cyanea, antiquus. Est vero Medicus liber, cuius initium deest. Si224 ὅμως ὅπισθεν γεγράφθη ἐν τῷ τέλα, ἐΦόδια τὰ ταξεώτα.

Similiter retro in fine scriptum est, Viaticum Apparitoris:



# PIETOSA FONTE

POEMA

DI ZENONE DA PISTOIA

IN MORTE DI MESSER

FRANCESCO PETRARCA

Composto nel Mccclxxiv.



## IN FIRENZE, MDCCXLIII.

Alla Stamperia della Santissima Nonziata
Con Licenza de' Superiori



## GIOVANNI LAMI

## Al Lettore benevolo.

I O do in luce un Poema, cui, se non al-tro, e l'erà, e la materia, commenda. Esto è composto in lingua Toscana nel Meccenxiv. vale a dire nel fecolo aureo della nostra favella; ed è composto in lode di M. Francesco Petrarca, gran decoro ed ornamento delle lettere; e vi si commemorano e lodano molti illustri foggetti Fiorentini, e d' altre parti d'Italia: ficchè l' Istoria letteraria, e civile, col suo aiuto viepiù s' illustra e si abbella . Fosse piaciuto al cielo , che il nostro Poeta avesse avuto uno stile più facile, dolce, e pulito; e l'espressioni talvolta non tanto oscure; nè le parole o troppo vecchie, o troppo nuove, o troppo ardite! Egli stesso confessa a pag, LXXXIV. effere il suo dire un poco sfpro, e malgraziofo . cantando:

Io lascerò di tal Poeta dire

A un più dolce file , e più ficuro , Accompagnato, o folo, de fallire.

Pure quale egli si sia, questo Poema è, come io diffi, pregevole; e ne ho voluto ar-¥ 2

ricchire la nostra lingua col pubblicarlo, tanto più che fono stato confortato a ciò fare da Monfig. Giuseppe Luigi Esperti, di Molfetta, Prelato Romano eruditissimo, il quale mi ha comunicato un Codice MS: in carta Pergamena di questa operetta, scritto per quanto pare del fecolo XV. e corretto ancora e ritocco in molte parti da mano posteriore; stato già della Casa Zenoni, da cui per linea femminina questo Prelato discende; per quanto appare dall' Arme di quella famiglia, dipinta nella prima pagina, che è tre Pine d'oro, ed una Scella, in campo azzurro: Per buona fortuna ne ho trovata una copia MS. ancora nella famofa Libreria Riccardiana, e che è dello stesso secolo, scritta cioè intorno al MCCCCXLIII. in carta hombicina : e con l'aiuto di questi due Codici ho fatta la mia edizione, nella quale ho per lo più ridotto l'antica, scorretta, e confusa ortografia, alla maniera bella e gastigara dell' età nostra. Vi ho aggiunte sparsamente alcune poche Note, fatte in fretta mencre io rivedeva le stampe; ma quello, in cui avessi mancato, vedrò di supplirlo bastevolmente in questa Prefazione, ed altre offervazioni che anderò premettendo, con notare alcune varie lezioni; restituire alcuni luoghi guadi e mancanti ; e rischiarare con Glossario opporportuno le voci più oscure, e di malagevole intelligenza. Litanto dunque passerò a dire qualcosa della persona del nostro Autore. Zenone Zenoni, o come corrottamente è stato detto, Zeloni, siù di Pistoia. Estere questo il suo nome l'afferma il Poeta medesimo; e di ciò non contento ci avverte in sine dell'opera di andarlo a riscontrare, mentre uno sia vago di saperlo. Ecco i suoi versi a paga.

E se avessi di saper disso Qual io mi sussi mai, o morto, o vivo, Nel quinto tanto truovi il nome mio. I versi del Canto V. a pag. xxxvi. sono i seguenti:

La Donna mia con dolce proferere Domandava ibi fosse? e la cagione Ch' ella è rimasa quivi per volere. E quella a me. O giovine Lelone, Tu le sarai cortese di tua borsa,

O voglia, o nò, per tema del Leone.

Il Testo di Monsig, Esperti, dove dice, per volere nel terzo verso, legge, a che volere; e nel quarto in vece di Zelone, ha Zenone. Si conosce adunque, che il Fueta si chiamava Zenone, e che nel MCCCLXXIV. quando compose il Poema, era ancora giovine. Che egli poi sossi di Pistoia oltre alla soscrizione, che si legge a prg. LXXXV. ed è nel Texp.

to di Monfignor Espersi, e a quanto si dice nella Nota a pag. 1. egli medesimo lo manisetta a pag. LXXXIV. ove canta:

Da Catellina cogli altri dirivo,

E in Padova di tanto venni autore, D' un mese, e due, quel Poeta privo.

Al Codice MS. di Mansig. Esperti ha:
Dove Catilina mort, ed io dirivo;

ma è guafto da mano moderna, la quale ha corrette alcune cose capricciosamente; onde il Codice Riccardiano è in alcune parti più fedele e fincero. Il Poeta dice che i Pistoresi dirivano da Catilina, poiche Salustio narra, che egli fi trattenne nel Pifterele, e finalmente vi morì: e non perchè, credo io, Zenone fi lufingaffe, che Catilina fondaffe Pistoia, o che la deducesse Colonia; essendo questa una Città molto più antica, e commemorata infino da Playta. Ma lo fteffu nome di Zenone può confermare che il nostro Poeta fosse di Pistoia, essendo questo Santo ftato Protettore di quella Città, e avendovi avute Chiefe, fino almeno dal fecolo VI. come fi può vedere appresso Angelo Salvi, Ferdinando Vebelli , e i Signori Ballerini ne' Prolegomeni all' edizione dell' opere di S. Zenone. Toglie poi ficuramente ogni dubbio la ferie de' successori di Zenone, regiftrata secondo i diversi tempi, in cui visse ro, ne' pubblici libri, e monumenti di Pifioia, le copie fedeli de' quali iono fiate da
me vedute; per non ridire quanto scrivono
di questa famiglia il Salvi, il Vannozzi, e il
Dondori. Zenone adunque si partì giovane
da Pistoia e di Toscana; e forse in occasione di disturbi e fazioni di quella Città; o
dispiacendogli di vedere che i Fiorentini so
n' erano impadroniti nel MCCCLI. e di essere
tatte nel fabbricare la fortezza di S. Barnaba;
i quali danari cominciarono almeno a essere
pagati da' Pistolesi nel MCCCLXVI. onde parlando egli di Firenze a pag. xxxvI. dice:

E quella a me: O giovine Zelone, Tu le farai cortese di tua borsa, O voglia, onò, per tema del Leone.

Colei è questa, ch' ha cacciata l' Orsa; Che tanto per avere a salvamento

La pelle; ed balla avuta, tanto è corfa.

A navigate con si util vento,

Poiche Marte lascio per San Giovanni, Che sempre si è veduta in crescimento.

Poichè così si debbono leggere questi versi, disettuosi nell' edizione, per non avere sempre potuto avere a mano il Testo a penna di Monsig. Esperti, che nell' andare a Pistoia l' aveva portato seco; e noto qui una volta per sempre, che nel Codice Riccar
X 4.

eardiano il verbo lasciare è perpetuamente scritto con se, al contrario di quello che faccia il Codice di Monsignor Esperti, che ha costantemente due sf. Del retto che Zenone si dolesse de' Fiorentini, e dell' opprimere, che facevano i confinanti, come sono i Pistoresi, l'infinuano ancora i versi, che seguono:

E più si è fatta grande da quegli anni In qua, ch' uscio delle mani del Duca, Nomata più per la sagion de' panni. E così grande convien che riluca

Tanto, che la virtù, che la governa, Per propria invidia se stesso manuca.

E se co' vicin suoi aulce fraterna, Avrà misericordia la sentenza, Che gli conduce nella valle inferna. Di tanto dire, lettor, la presenza

Mi fece chiaramente manifesto, Che questa bella danna era Fiorenza. Invidia no, nè mal volere a questo Mi nego la risposta, ma l'ingiura,

Che per lo meglio non allega il testo.

Il Codice di Monsig. Esperti legge così l'
ultimo verso:

Che per lo meglio non si chiosa il testo. Egli se n' andò dunque a Padova, e su dottore di legge, come scrive il Salvi; ma io dubito molto di questa sua afferzione, poichè pare che Zenone indichi di non fapere affai la lingua Latina, e di occuparsi in leggere l' opere volgari del Petrarca, e non le Latine, con que' versi a pag. LXVI.

Già conosco io, ch' egli è messer Francesco Petrarca, quell' altissimo Poeta,

Che solo ne' volgar' di lui m' invesco.

Perche la via Latina è segreta

Alla mia mente, ficche la ventura

E di colui, che'l vin, non l'acqua affeta.

La mia donna, che al dir proccura,

Diffe, Lascia il pensier, che non ti vale,

Ch' affai di me ti presta la natura; Sicchè valeva più il nostro Poeta per talento naturale, che per istudio e scienza acquistata. E' riscontro di ciò ancora l' oscurità, che gli sembra trovare nell' opere del Petrara, con que' versi a pag. LXXVII.

Che, come Persio posto è dall' un canto Per la sua scurità, o quanti tali L'altezza lor farà star da un canto! E questo sie che non sarà chi scali

Tanta profondità, nè a tanto volo Si troverà chi abbia acconcie l'ali.

Ma nel tempo che Zenone eta a Padova, vi fu ancora per quanto pare il Petrarca, essendo sato fatto Canonico di quella Chiesa circa l'anno MCCCXLVIII. ed essendosene partito dopo la morte di Iacopo da Carrara; e poi finalmen-

te ivi ritornato nel tempo che fignoreggiava Francesco da Carrara il Vecchio, come
attesta ancora il nostro Poeta da pertutto,
e spezialmente a pag, xxxi. dove si deve aggiungere in sine deil' ultima nota, dopo la
voce, figlio; dei quale intende il nostro Poeva in questo luogo: ed ivi anche morì. Così potè Zenone a Padova esser discepolo del Petrarca, come si chiama nel Codice Riccardiano; ma a me pare una gran cosa che Zenone, se ciò su vero, non ne dia indizio
nessuno in questo Poema, mentre non si potesse dire indizio, quel detto generale a page
XXXV.

La fama sua non ne sta nel lodare

Di me, o d'altri, che 'l buon dica: Amore,

O beneficio, l' induce a parlare.

Sembra però che a pag. LXXVII. accenni d' esseria acceso a poetare dall' esempio del Petrarca:

O quanti ne sveglio mentre che visse,

Che gli anni, e'I poco ingegno tenea fiochi, Che l'ano o l'airro a lui el contradisse. Passaco dunque ad abitare a Padova, godè ivi la grazia di Franceso da Carrara Signore di Padova, il quale a guisa del Padre amava molto i letterati; onde è che così parla di lui, ch'amò tanto il Petrarca, il nostro Poeta a pag. XXXI. Il Carro poi, come persone franca Con quanta carità, a se il raccolse In nella sus età, già quassi stanca. E con sì dolce amore a se il volse. Che si dispuose di gloriar sua sama. Che morte sotto sui ricever volse.

E a pag. LXXIX. così canta del medesimo, e del figlio:

Pianga la Terra, e con lei pianga Amore, Pianga ciascun Tiranno, e pianga quello, Cb'è da Carrara si giusto Signore. Con esso pianga'il Cavalier novello, Messer Francesco, che cotanto bene Perdè, quando perdè l'amor di quello.

Ma il suo padre doler si può bene Pensando, che amato su da lui, Olere all'amore che oggi mantene.

Parla quì dunque il Poeta dell' amore portato da' magnanimi Carrarest a Messer Francesco Petrarca; e il Cavalier Novello è Messer Francesco da Carrara, figliuolo di Messer Francesco il Vecchio; il quale Cavalier Novello perdè Padova nel MCCCLXXXIX. e la ricuperò l' anno seguente: siccome tratta d' un tale amore, quando a pag. LXXX. dice, che il Petrarca nell' ultimo di sua vita, non volle restare con altri,

Che con messer Prancesco da Carrara; Perchè stimando sol costui più digno DelDella suo vita scco li su cara.

Lo qual signor grazioso e benigno

Lo riceve sì graziosamente,

Ch' egli stimava se di tanto indigno . Nè è da maravigliarsi che Messer Francesco da Carrara portasse tanto amore a' Poeti, poiche egli stesso era un eccellente Poeta; ed avea fatto maggiore profitto nella Poesia sotto la scorta del Petrarca, di quello che facesse il nostro Zenone: poiche Messer Francefco da Carrara ha stile più palito ; ed ha trattati argomenti gravi ed Istorici; ed aveva molta e castigata erudizione, come si conofce da' fuoi XV. eleganti Capitoli fatti in occasione, che il suo figliuolo Messer Frances. o Novello perdè Padova, e poi la riacquistò. Questa è una bellissima Istoria della difgrazia di questo Principe per lo spazio di due anni, che si conserva MS. nella Libreria Riccardiana in quello steffo Codice, in cui è il Poema del noftro Zenone, al quale quasi subito succede; quasi non debbano stare disgiunte l'opere di quelli, che in vita furono sì uniti di affetti e di conversazione. Questa erudizione di Messer Francesco da Carrara è toccata ancora dal nostro Poeta a pag. LXXX. quando adduce la ragione, perchè il Petrarca, lasciati Principi maggiori, si ritirasse sul fine della fua vita appresso il Signore di Padova.
Io non mi ammiro s'è di lui dolente
Pensando, che per esser a lui presso
A più maggiori vuol esser esente.
E questo e quos natural commesso.
Che la virtà ricorre alla virtude, Che l' uno all' altro su degno conesso.

Così duo forme un abito conchiude,

Ma cost morte l'essenza disforma. Facendo le speranze vane e nude.

Vedendo danque il noftro Poeta il grande affetto, che Francesco da Carrara portava al Petrarca, seguita la sua morte, storie anche per esortazione di quel Principe, si messe a comporre il presente Poema, da lui fatto in due mesi; terminato vale a dire intorno alla metà di Settembre del MCCCLXXIV. com'egli stesso di Signissica in que' due ultimi terzetti:

Da Catellina cogli altri dirivo,

E in Padova di tanto venni autore, D'un mese e due quel poeta privo;

.. A laude del magnifico fignore

Di quella terra, che trionfa il carro, Finita è l'opra fatta per suo amore;

Sicchè la lingua col tacere sbarro.

Egli intitolò quest' opera la Pietosa fonte, come si véde dal Frontispizio, e da quanto è stato detto nelle prime Note; ed egli medesimo a pag. III. così dice:

Con reverenza di ciascun, the l'ode, Comincio entrar nella Pietosa fonte Co' piedi scalzi all'una delle prode.

In tal maniera la chiama ancora a pag. LXXXIV. e forse così l' intitolò per la compassione, ch' avea, delle disgrazie de suoi tempi, e della morte di Francesco Petrarca, e di altri uomini dotti ed eruditi, come si comprende dal contenuto dell' opera. Mostra Zemone d'essere stato amico, o avere avuta almeno della stima, pel suo coetaneo Giovanni Bosocio, poichè a pag. LXXXI. così ne ragiona:

Già il gran dir di poesia ti chiama Del Fiorentin messer Giovan Boccacci,

The onor di Bacco, e d' Apollo s' infama.

Infama vale in linguaggio del nostro Poeta, cetebra, e divusga. Non vi è da dubitare, che
fosse ancora amico di Checco d' Alione, come
sembra indicarsi a pag. LXXXII. dove dice:

L' antico padre Checco d' Allione

Con riverenza priega; il quale era persona di rango nella Corte del Signor di Padova, e sembra essere stato padre di Paolo d' Allione, di cui sa così menzione Francesco da Carrara nel Capisolo III. narrando come il suo figliuolo sece parlare al Conte di Virtà.

Tenendo sempre a Dio gli occhi e le ciglia, Passando Brescia, Bergamo, e Milano, TrenTrentafei giorni e più fermò l'artiglia. E vedendo frustare il tempo in vano, Diliberò al tutto di provare,

Quanto il Conte gli fusse umile e piano.

E in que' giorni gli fece parlare Per Polo da Lion suo cittadino, Se gli piacesse volerlo ascoltare.

Si vede ancora che ebbe conoscenza, e su amico di Guasparro da Verona, della cui erudizione così parla a pag. LXXXII.

L' universal Guasparro da Verona, Della medesma grazia si ne prega,

Nodrito fulle rive d' Elicona. Non saprei però dire chi sosse quel Lombardo così dotto, cui loda alla stessa pagina, nella seguente maniera:

Dico dell' industrissimo Lombardo,

L'opre, di ciò mi lascia esser bugiardo.

L'effetto dimostrò il grand' amore, Che gli congiunse alle amistà supreme L'un dall'altro aspettando grand' onore.

Questo Lombardo evidente preme

Delle Muse d'Apollo si le tette, Che molto latte per la bocca geme. Non occorre poi pensare se Zenone sosse mico di Francescuolo, genero del Petrarca, venendo ciò come in conseguenza, e però di esso così savella a pag. LXXXIII. Ma il sì, è'l nò, sta in Francescuolo, Giovane sì discreto, e virtuoso,

Che come gener, sì può dir figitu.lo.
Lo qual, come prudente e graziofo,
Col configlio di questo va, cò aendo
L'ower del padre di chi venne sposo.

Sino a che età visse Zenone non si rittova; ma ebbe moglie Franceschina Salvetti nobile Pistolese, e un figliuolo, cioè Niccolò, come si osserva a pag. si. Vedendosi dunque che il suo figliuolo Niccolò nel Mccccxxii. era Gonfaloniere di Pistoia, non sarebbe gran cosa che Zenone nella diigrazia di Mester Francescio Novello, per sotterassi alle turbolenze di Padova, si ritornasse in Toscana, dove già sentiva esserva allo trornas, e da Genova, si era ridotto a Pisa, e quindi a Cascina, dome de pervenne a Firenze:

Qui fu ben ricevuto dal Comuno, E da loro ebbe ogni buona speranza,

E confortato poi da ciascheduno; come canta suo Padre nel Cap. VII. Partito poì Francesco da Firenze andò a Cortona; dove trovò Messer Carlo, e Giovanni Agbuto; e udi

vo niener cario, e divomini agonto, e ditri i loro configli fi ritornò a Firenze, dalla qual Città finalmente s' incaminò verfo Ravenna; e ciò fia detto per digreffione. Ma non avendo io altro da dire del Poeta, di

rò, che nella fua manièra d'immaginare à all'ufo de' Poeti un poco strano; e poeticamente confonde talora il favoloso col vero, il sacro col prosano e coll'Etnico.

#### GLOSSARIO

Delle voci più oscure di questo Poema: quelle contrasegnate con v in sondu si trovano ancora nel Vocabolario della Crusca.

Acumi. Sommità. pag. 16. Adugge . Adombra . 40. v. Allista. Adorna, fregia. 55. v. Altrettale . Altro tale . 28. V. Appeni. Ti dai pena. 6. Ascenda, Discenda. 78. v. Affembro . Sembro . 39. v. Affeta . Ha fete . 24. Astrologare . 42. Attiglia . Attilla . 64. Attornea. Circonda, Gira. 14. v. Averro. Mi accosto al vero. 53. Aura . Indora . 65. Avvento . Accidente . 75. Babillono . Babilonio . 63. Barchi. Varchi. 30. Battagliofo. Guerriero. 15. v. × †

XVIII Brano. Voglia, defio. 10. Bruto . Irragionevole . 19. Brutta. Fa brutto. 19. v. Calonaco. Canonico. 49. v. Chente. Quale . 19. v. Chiarire. Far chiaro. 55. v. Chiarite . Chiare , limpide . 77. Corfale, Corfaro. 48. Costrutto . Termine , ftruttura . 51. Conventi. Onori, convenienze. 50. Convenente . Accidente . 20. Crescimento, Aumento. 36. Crezzo. Credo. 63. Var. Lez. Dattalo. Dattilo, Dattero. 9. 25. Damma. Dama, donna. 36. Dene . Deve . 52. Diafanno, Chiaro, illustre. 28. Dibotto . Subito . 54. Difervi . Fece danno , o dispiacere . 32. Disforma . Deforma . 80. Dispari . Disuguale . 67. v. Dose . Infegna . 82. Detta . Teme . 53. Dottrinavano. Addottrinavano. 70, Elimento . Elemento . 45. 71. Esastaco. Estatico forse . 43. Fiereno . Siano , faranno . 66.

Fiogbi . Fiochi . 77.
Fortitudo . Fortezza . 25.

Fraterns. Si moftra fratello . 36. Geita. Gente, rango, razza. 24. v. Ghermita. Prefa. 19. v. Var. Lez. Gioi. Gioie . 25. Gloriare. Render gloriofo. 32. 38. 46. Gotta . Guccia , 53. Grame. Infelici, mifere . 19. 41. v. Gremita . Prefa . 19. v. Iddea : Dea . 23. v. Illustro . Illustre . 39. Immii . Penetri in me . 54. Impauravi. Temevi. 20, v. Incalma. Si pofa, e si acqueta. 74. Indegnata . Sdegnata . 13. v. India. Si fa divino. 57. v. Indua. Vnisce, accoppia. 19. Infama. Pubblica. 81. v. Ingiura. Ingiuria. 37. Intefaura . Arricchisce . 65. Intuaffi. Penetraffi in te . 54. V. Invefco. Impanio. 66. v. Investica. Investiga. 25. Invulga. Celebra, divulga. 47. Ifperto . Espetto . 48. Lanterna . Illumina . 38. Laureato . Cinto di lauri . 10. Lede . Offende , 30. v. Lode . Sentenza . 18. v. Mantaco . Mantice . 42. 1

XX

Manuca . Mangia . 36. v.

Matera . Materia . 7.

Melliflui. Sparga di mele . 51. Mene . Me . 52.

Morale . Di buon costume . 37

Nemica. Odia. 25. v.

Nomata . Nominata . 36. 38. v.

Novelli. Racconti novelle. 54. Otombra. Adombra. 58.

Paruta. Apparenza. 35. v.

Patriale. Spettante alla patria . 30.

Pentere. Pentire. 52. v.

Perchene. Perchè. 52. Ploro. Pianto. 81.

Poetale. Poetico. 82.

Pogo. Poco. 69.

Pome. Pomi: 25. Pompi. Facci pompa. 83.

Portato . Portamento . 22.

Posato. Posatamente. 74. Poso. Posso. 70.

Proghi . Procetur in Latino: pretenda . 77.

Proro . Pianto . 38.

Purgamento. Purgazione. 13. v.

Ragguarda. Riguarda 34. 54. v. Rapina. Rapifce. 27. v.

Redi . Eredi . 15. 64. v.

Refulga . Rifplenda . 47. v.

Regrezzo. Desidero, mi dolgo, 63. Var. Lez.

Re-

Relitta . Lasciata . 22. Reperfo. Ritrovato. 35. 47. Reperfe. Ritrovà. 69. v. Respitto . Rispetto . 62. Rinfiora . Fa fiorire . 40. Rithimi . Ritmi , rime . 76. Riviera . Regione , paese . 14, v, Rogo. Roco. 69. Rotanti. Che si volgono in giro. 13. 62. v. Schiaro, Rischiaro, dichiaro. 9. v. Secondamente. In secondo luogo. 72. v. Segno. Fo fegno in me; Fo il fegno della 92 Grdce . 7. v. Semmana. Settimana. 50. v. Seni. Semi. 6. Seftd. Affesto, misurd. 42. v. Soffolgi . Sostieni , appuntelli . 34. v. 7 Spenfi . Dispensi . 81. Spina . Spiga . 18. Stanga. Stabilifce. 78. v. Stante . Diftante . 74. Stellatore . Offervatore di ftelle . 69. 1 Stremi . Estremi . 5. v. 1 Supplierà . Supplicherà . 18. Teforare. Far ricco di teforo . TI. ... V Tonatore. Tonante. 12. 71. Travafa . Mette in altro vafo , oluogo . 35. v. Triompi. Trionfi. 82. Trienfa . Fa trionfare . bolos d . . ¥ † 3

| xxii                                                     |
|----------------------------------------------------------|
| Vane. Va. 69.                                            |
| Vigoria. Vigore. 21.                                     |
| Vigoria. Vigore. 21. Visibilità. L' esser visibile 2.12. |
| Vifivo . Vifibile . 10,                                  |
| Zolfante . Che fa le battute della mufica 56             |
| 2                                                        |
| VARIE LEZIOINI                                           |
| La in Alered                                             |
| Cavate da' Codici, Riccardiano, e di                     |
| Monfig, Esperti, con alcune                              |
| correzioni.                                              |
| Pag                                                      |
| 1. Zenonis &c. così sta il titolo nel Godic              |
| Esperti. 4                                               |
| 5. Nella Nota feconda leggi: il possessivi               |
| masculing col, nome semminino.                           |
| 6. v. 11. Il Codice Riccardiano legge : Dell             |
| sua bocca , diffe : tu fai pugna , e v                   |
| mancano i tre ternari, che feguono                       |
| 7. V 8. Cod. R. mi heffi                                 |
| v. 9. Che l'ignoranza assai mi fa vergogn                |
| V.14. Saper qual is mi fon fino a quel punt              |
| Che il frumento dell'orzo pari                           |
| pag lie                                                  |
| v.20. Ed Ella rife , ed in aller dicendo                 |
| Or fie the pub tres                                      |
| Togli a questa pagina la nota seconda                    |
| perchè il fenso non è tranco.                            |
| 8. v. 9. E credo che ella creda Cic.                     |
| V,12,                                                    |
|                                                          |
|                                                          |

V.12. Poi comincid &c.

v.16. Perche in altro trattato arai mestieri

9. v. 5. Olivo , o quercia , dattero &c.

v.24. sed ella apparisse.

13. v. 2. a vedello 15. v. 5. E se vi bisugnò mai Polo e Piero.

16. v. 4. Dicendo: dammi voce, e che a' fiumi v.11. Il mio potere a te &c.

17. v. 8. Dicendo: Se vuoi ch' empia suo disso v.10. E qui compieva il suo parlar &c.

18. v.10. Sembra doversi spiegare che il mondo supplicherà Giove, più di quello che facesse Serse; oude si corregga la terza Nota

19. v. 6. E Lombardia con Italia tutta

v. 7. gbermita

23. V.II. Che ha buono e rio V.I5. lo dotava Iddio

v.15. Contra sua voglia compier

V.17. Che ha davante

v.18. Ciascuna di se &c. v.29. Si su mortal dono

24. v. 6. E pomi , ove non giunge &c.

v.13. Cod. Esperti . Comprender non po.

25. V.13. E nell aspetto &c..
V.14. Cb il mondo le gioi &c.

27. V.17. E dovunque riguardo &c,

V.24. Al mal mi inchina.

11 at 6.22

28. v.11. Venti di Luglio, ed in nel presente

v.20. Che la virtù del nome &c.

32. V.11. Sol la cerona &c.

v.12. Ma d' ogni gran virtude

v.16. correggi: Quanta moralità &c. 1

36. v. 6. quivi a che volere

v.10. Questa è colei, ch' ba cacciata l'Orsa, Che tanto per avere a salvamento La pelle, & balla avuta, tanto è torsa.

L' Orsa è l' impresa di Pistoia, la cui origine è ridotta dal Salvi all' anno 1403. malamente, come si conosce da questo luogo.

v.18. Che la governa.

V.21. Aurà misericordia &c.

37, V. 9. Al tempo tuo miglior &c.

v.24. m' bai rimosso

V.25. Come tanta impletà &c.

v.29. Leggi: Conforto di colore
v. 8. . . e quelle impronte

Che veduto non ban l'ultima sera.
Ascid che per cetal sugget s'impronte

S) intelligibil forma, the ristor!,
O Giove, me di tante morti l'
onte.

v.17. Quando pensando vo, che in quattro lustri. v.22. v.22. Non infelice vita &c.

39. v.10. Io non posse già far &c.

v.1v. Di quella vita , che m' bagli occhi &c.

40. V. I. Gallo Cornelio, che tanto valeo Nell' Omerico Stile , e Claudiane,

· Non fi vergogna fe non lo vinceo. v. 5. Non vinceran di forza un Fiorentino.

v. 7, da Monte Cafino . .

v. 8. quel poeta ch' io dico v.14. la virth vie più m' infiora

41. v. 8. e d' una dama .

42. v. 7. mi fu difciplina

V.II. Qual Euclide più del ser chio e centre Geometrico dico , che fe l' arte Di questo; che conobbe fuori e dentro : 6: A Sis .c.

v.16. E il cerchio torto, che le Stelle parte, v.17. del corfo folare 2 5 and a 1 .02

v.18. pianeti, e ciascan moto .13

43. V. 2. Speschio universale agli altri viri Ch' banno a dottrina l' intellette exantaço.

v. 7. la mia doglia tempre.

v. 9. Qual memorando par , the il cor fe Stempre .

v.13. nella guerra Carlo.

44. v. 8. che più ne sta peggio

46. v. 3. Per quel , che tra Poeti &c.

XXVI

v. 4. ch' il martire .

v. 9. Alle scienze, ed al mondo piacque.

V.16. Non udistù con &c.

V.23. onde discende .

V.27. Valtato ba morte il corfo &c.

47. V. 5. Quefto lungo camin &c.

v. 6. tiene doppia fama ...

V.19. Che nutricato ha dentro el suo ovile Donato, e Servio, dico, e Prisciano, Fur quanto puossi in ciaschedun virile.

48. V. 4. con polita mano .

v. v. 7. di me di virtù colfe .

v.10. In fino al di, she s me fu si per tempo,

V.13. che niuno altro mortale.

49. v. 3. Oltre a virtu fece ultima sue possa.

51. V. 1. Dapne el sue amante

Dell' albero , che suo &c. per.

52. v. 5. Benche per se si vuol ciò che si dene. V.12. Che l' un non val, nè l'altro puè

valere .

53. Dove dice : così i Franzesi gout, scrivi goutte

54. v. 1. L'opinion, e col vero l'accerchio Di più chiarezza, ch'è più enidente.

Ve-

Vedestà mai , lettor &c.

v.27. S'io m' intuassi, come tu t' immii

v.29. Di tanto avrebbe il cor i tuoi difii 55. v. 9. Ti fa ispesso intellettuale

Dico ogni cosa grossa &c.v

V.18. Entra la turba, che tu vedi, ammi-

56. v. 5. dinanzi a noi .

v.26. Ciascuna nell' essenza, che importa,

v.16. Il Codice di Monsig. Esperti non non ha questo ternario, nè le

spazio vacuo, che segue.
v.22. E con l' ingegno, che m' occupa l'
arte.

Credo il vero abbracciare ; abbrac-

58. V. 6. Vedi le due , a chi il mio dir ritorna

• She vito, librum folitarium

v.15. Epistolarum metrice

v.18. compression v.19. O morte, esser lassato &c.

59. V. 5. volgeo .

v.23. . . e dodici miglia,

Che aveva nella mente fua co-

60. v. 1. Viris .

v. 7. Che n' ordi.

Y.19.

HIVEX

v.19. concesso

v.29. Non puon negar &c.

61. v. 3. E ben ch' io non tel mostri, davvi

v. 6. Di tutti e tre .

V.19. Perch' io la verità &c.

62. v. 4. La gran virtà, che la sua vita marca, Per lui si nota cre.

v.23. Raggiava st di razzi &c.

63. v. 8. Sarebbou quei dal lato, poi dicendo, v.13. Ne fo quel, ch' io ne crezzo,

v.22. Però da me conviene &c.

v.23. De qui, lettor &c.

64. v. 3. E un di Dio.

v. 4, Che a preso e che piglia.

v. 6. In cui Orfeo sì s' affottiglia.

v.13. Che in mezzo di duo tali v' è un umano.

V.19. Colui è quel, che il fonte d' Elicona. V.22. Amor ch' a ciascuna alma si concede.

65. v. 5. O noxa di Provenza

V.14. Delle parole tue il chiar tenore

66. v. 4. Perche la via Latin tengo segreta v. 7. E la mia Donna, che al mio dir

v.11. Che seggon dietro al tuo Fiorentino,

E quelle Deità, che li fanno ale .

V.15. arti

. . . . 1

V.17.

V. 17. parti

v.25. non mi conforti.

67. v. 1. Que' che tu vedi &c.

v. 2. Son di chiarezza &c.

68. V.12. E Stilpone , Zenone, ed Euripiade .

69. v.20. Tito Livio, Iulio, Plinio, e Trogo. V.24. è rogo . cioè roce .

75. V. 2. Portarne in mezzo per divin consiglio .

v. 6. Beatus es in aeternum, cantando v.28. Di me, o d' altri, the l' umano a-

76. V.11. A tanta vista fier le menti corte. v.14. Coll' antiche virtù agli altri ascose.

77. v. 8. dall' un canto. Si tolga la Nota di fondo .

78. v. 4. pesci ne fian fuori.

Ne' versi che seguono il Codice Esperti ha filvestre, campestre, alpestre .

v. 9. Sed e piange .

79. V.14. Perdeo, quando perdeo l' amor di quello.

80. v. 4. di sua vita allo stremo.

84. V.12. Cod. R. Son per chiarire ogni dubbio fcuro .

A pag. viii. della Prefazione dove è , perpetuamente scritto ; leggi : sovente scritto .

### INDICE

#### DE' CAPITOLI CO' LORO ARGOMENTI

Siccome si trovano ne' Codici MSS.
Riccardiano, e di Monsignore

Esperti e

CAP. I.

Dove tratta come l' Autore fu menato in un Giardino.

CAP. II.

Dove tratta come nel predetto giardino vide Giove, che si lamentava alli dii de' mortali.

CAP. III.

Dove tratta come il mondo s'apprefenta a Giove, con grande compagnia.

CAP. IV.

Dove tratta come il mondo fi lamenta a Giove ve della morte di Messer Francesco Petrarca.

CAP. V.

Dove tratta come il mondo si parte, e come Firenze rimane a lamentarsi della mortalità.

#### CAP. VI.

Dove tratta come Firenze si lamenta a Gior ve di cinque uomini morti da XX. anni in qua.

#### CAP. VII.

Dove tratta come Firenze si lamenta a Giove della morte di Messer Francesco Petrarca.

#### CAP. VIII.

Dove tratta come l' Arti liberali e le Muse appresentano a Giove i libri, che se Mesfer Francesco Petrarca.

#### CAP. IX.

Dove tratta di tre libri, che se Messer Fran-

eesco Petrarca, che sono rimasi impersetti.

#### CAP. X.

Dove tratta come Apollo e Minerva con LXX. Filosofi appresentano Messer Francesco Petrarca a Giove.

#### CAP. XL

Dove tratta de' Poeti, e delle Muse, che 'l seguitano, e come Apollo lo incorona dinanzi a Giove di tre ghirlande.

#### CAP. XII.

Dove tratta come quattro Angeli discesero dal cielo, e lo portarono dove Giove giudicato l' avea.

#### C A P. XIII.

Dove tratta come l' Autore parla col monte d' Arqua, e nel fine onora il Signor di Padova di tanta opera.



# ZENONIS

D E

# ZENONIBVS

Poetae Clarissimi Piae Fontis.

#### CAPITOLO I.



Vovo principio renda antico si-

All' alta fantasia, che nella... mente Hanno spirato le virtù divi-

Accio che 'l frutto di cotal semente

Si

(a) Di questo Zenone Zenoni di Pistoia non ho rtrovato chi faccia menzione, se non Mischele Angelo Sadvi nelle sue Storie Pare. II.

Lib. X. così scrivendo: Fioreva in questo tempo Messer Zelone Zeloni, Dottor di Legge ge, e Poeta celebre a que' tempi, il quale stampò in verso Latino un Poema Eroico intiolato Pia fons. Io non so se questi sieno più shagli, o parole Concedo che il nome di Zenone de Zenonibus; come si



Con

nel Codice MS. dell' eruditiffimo Monfig: Elperti , fiali corrotto in quello di Zelone Ze'oni, come ha il MS. Riccardiano ancora, pure il Poema suo non è Latino, ma Toscano; non è stampato da lui , ma scritto: poiche egli fioriva, come nota ancora il Salvi, nel MCCCLXXIV. Questa casa degli Zenoni,o Zeloni,è stata una delle ragguardevoli di Pistoia, poiche Niccolò di Zelone, cioè del nostro Zenone, fu Gonfaloniere nel MCCCCXXII. Il figliuolo Alessandro Giurifta, fu nel MCCCCXXVII. Poreftà di Volterra; e l'altro figlinolo di Niccolò, per nome Andrea, fu Gonfaloniere della Patria nel MCCCCXLVI. e parimente nel M-CCCCLXVIII. Fu adunque Zenone difcepolo del Petrarca, siccome si ricava titolo del MS. Riccardiano; ed egli stefso palesa il suo nome in quelta opera al Cap. V. e dice di discendere da Catilina, e che la compose a laude di Francesco da Carrara Signore di Padova, appresso del quale si trovava l'anno MCCCLXXIV. in cui morì il Petrarca a di XIX. di Luglio; e in cui esso compose questo Poema, alcuni pensieri del quale fembrano presi dalla-Canzone di Maestro Antonio da Ferrara fatta in occasione d' esfersi sparsa falsa fama della morte del Petrarca, Pilloia ha

122

Con reverenza di ciascun, che l'ode, Cominciò entrar nella Pietosa fonte (a) Co' piedi scalzi all' una delle prode

1 2 Di

la lode d'aver prodotti, fino da antico tempo, eccellenti Poeti, come farebbe Meo Abbracciavacca, the fiorlintorno al MCCL. Vanni Fucci villuto circa al MCCC. cui Dante fa l'onore di collocare nell' Inferno : Lemmo, che viffe nello stesso tempo, e fu molto amico di Cino; Ricciarda de' Selvaggi, amata, e poi pianta in morte dal detto Cino ; il fempre laudabil Cino, famoso Giurisconsulto, e Maestro del Pecrarca; Stefano di Cino, era forse suo figliuolo; Bonaccorfo da Montemagno, stato ne' tempi del Petrarca; Antonio Forteguerri, che fioriva nel MCCCCXC.; il Piftoia, chiaro nello stello tempo; Costanzo Cancellieri illuftre cinque anni dopo ; Francesco Bracciolini', Niccolò Villani, il Cardinale Iacopo Rospigliosi , Niccolò Forteguerri , ed altri.

(a) Nel Codice Riccardiano XXI. della Scanfia O. ordine III. così è quella operetta intitolata: Comuncia . . Cazitoli sopra la Pietofa fonte, e sopra la morte del nostro Illustrissimo, e famossismo Poeta Messer Francesco Petrarcha, fatti dopo la sua morte, e a suo laude per un suo valentissimo discepolo detto per nome D. . . . come le suddetIV !

Dico, che quando il padre di Fetonte Guidava il suo caval per lo Leone Gia del settanta il quarto (a) a mezzo'l nonte:

Io per la grande e nuova passione, Che 'l giudizio di Dio mostrava, dove Era vicina la mia nazione; (b)

St comune pietà il cuor mi move,

Che quasi a pianger mi vidi constretto
Solo con meco essendo, e non altrove; (c)

Meco dicendo: O mondano diletto, Come sei breve, e nemico di Dio,

La sua giustizia il mostra per effetto;

Ch' io veggio tornar Giove in quel disio, Che su quando Deucalione, e Pira, (d) Soli scampar dal gran tormento rio.

Soli Jeampar dal gran tormento rio.

i è scrit-

te . . vedrai. In fine poi è Critto così : Finira P opera del Pietofo fonte della morte di Messer Francesco Petrarcha Poeta laureato.

(a) Cioè, era l' anno MCCCLXXIV.

(b) Cioè, in Toscana e Lombardia, come dice

(c) Cioè, tutto riflettendo a me stesso. Quindi dices: Anima amantis est magis ubi amat, quam ubi animat. E il Petrarca dice che l'amore

Fal' anime da' corpi pellegrine.

E altrove dice dell'anima: Che con molto pensiero indi si svelle.

(d) Pira, per Pirra.

Era

Se tu non credi, me riguarda, e mira Quanta superchia pioggia rade in terra; (a) E tal sentenza giudica suo (b) ira . Anzi con nuova pestilenza e guerra, Come sente Toscana e Lombardia; (c) Che da un di a l'altro gli sotterra. Sicche pensando a ciò la mente mia; Dalla gran tema alquanto si ristrinfe Di distare alcuna cosa ria. E con tanta efficacia la constrinse, Che nell' immaginare il miglior porto A forza la paura il sonno vinse ... E così fatto fui vivo nè morto, Ma degli stremi in mezzo era mia vita, Da nuovi fogni, e visioni scorto.

(a) Pare che cadessero gran pioggie in queflo anno; ed in verità fu così nelimefe di Novembre e Dicembre, come fcrive !! Ammirato nel Libro XIII.

A 3

(b) I nostri antichi dicevano talora mio sposa, fuo ira , congium gendo il possessivo femminino col nome mascolino; e si legge nella nota di fopra : suo laude .

(c) Di quelta pelle tratta l' Ammirato nel Libro XIII. la quale cominciò nel mese di Aprile di quelto anno MCCCLXXIV (e, perseverò tutto Ottobre. Della guerra ne trattano gli Storici; fu la guerra col Duca di Milano Conte delle Virtù, e con early and Car arany dBerVI

Era grand' ora già del di partita Nominata dal fole, (a) e'n fimil ora; Quando dinanzi mi fu apparita Vna donna sì bella, ebe l'Aurora

Non è sì bella, quando co' be' rai Il suo amante, e'l nostro mondo onora:

Eio, che ne' suoi occhi mi specchiai, Vergogna e onestà mi se cortese: Sì dolce il suo saluto meritai;

E il secondo verbo, che discese Della sua bocca, disse un l'appeni (b)

Di far il mio tesoro altrui palese, Perchè tu m' ami, e cerchi molti seni, Che rendon frutto della mia moneta, (c) Son venuta per te, e meco vieni.

1

Bernabò, la quale su scritta da Stagio Dati. Nella Libreria Riccardiana si conservano le Lettere della Repubblica Fiorentina scritte ancora in occasione di tal guerra, cioè dal MCCCLXX al MCCCC. alcune delle quali sono state pubblicate tralle-Lettere di Coluccio Salutati. La guerra de' Fiorentini col Sig. di Milano nacque appunto in questo anno, come scrive l' Ammirato nel Libre XIII.

Quando il Pianeta, che distingue l' ore.

(b) Cioè, ti dai pena i : 1 (c) Sembra prendere quello nome per qualun-

· que vantaggio , xpina .

VII The vedrai cofa a molti tuoi segreta, La qual se 'l tuo ingegnio alla matera Aggunge, la tua fama non fie cheta. Quand" io udiva quella donna altera, Ionota alla mia mente, gran vergogne Mi fece il volto di rosata cera. E cominciai: Madonna, non bisogna Che 'l tuo dolce parlar mi beffe o scherne, Che'l saper poco, assai mi fa vergogna. E non so chi tu se, nè chi governe La tuo moneta, che si spenda, o vaglia; Se più innanzi tu non mi discerne. E quella a me : Figliuol, deb, non ti caglia Saper chi io, mi sia sin' a quel punto, Che il frumento d' or , ti parrà paglia. Or vien ficuro: amor mi t'a congiunto Per corso natural, e per l'ingegno, Che t' ha coll' intelle to a me aggiunto . 3 Ed io com' uom' temente allor mi segno, (a) Ed ella rise: io allon dicendo: Or fie che vuol', madonna, teco vegno . Ella si mosse, e io costei seguendo, Nulla dicendo a me, nè io a lei Ardiva cominciar: che non sappiendo . (b) O tu, che di tre volte, e quattro, e fei

(b) Sembra il senso tronco.

<sup>(</sup>a) Non credo che si faccia il fegno della Croce, costume antichissima de' Cristiani , come fi conosce da Tertulliano ...

VIII

Ove scusando te, s' il diffi mai, To altrettante beato direi .

Se questa donna, che non fu già mai Da me veduta, fosse manifesta,

Che l' amo, e cerco, dice come sai. Cotal pensiero alquanto mi molesta;

Talor mi tarda tanto il seguitare, Che aspettando me volta s' arresta.

E credo ch' ella crede che l' andare Mi faccia questo, perchè divenuto Più volte l'atto sopra me ristare.

Incominciò se fosse conosciuto Da te qual io mi sia, tu non avresti Per me, ciò che vedrai, forsi veduto.

Però l' animo tuo non si molesti,

Che in altr' opra ti sarà mestieri, Che 'l nome mio a te si manifesti.

Or di nuovo difio nuovi pensieri Mi feci dentro per quelle parole

Da comprender sì forti e sì leggieri.

Ma poiche solamente quel che vuole; Che di lei sappia vuol, si mi ritrassi.

Da quel pensier, che sì nell' alma dole. Così per me or seguitando valli

La donna, e'l disiderio del vedere, Gb' un miglio mi parea ogni tre passi Io non so dove io m' era, ne parere

Mostrava quella via al nostro mondo, Perch' io di me cominciai a temere;

E con gli occhi guardando a tondo a tondo, Car Blan Po-

Poco lontan da noi vidi un giardino, Cb' a quel primo non credo, nè secondo. Bench' io non fossi ancor tanto vicino Cb' io discernesse, qual si fosse chiaro Lauro, mirto, dattalo (a), ne pino. Ma poichè nostri piedi ci portaro Tanto vicin, che chiaramente scorsi Quel, che per tema di bugiardo schiaro. (b) La donna me guardando disse : Forsi Ti piace questo, ma subito disse : Nel riguardar te , giovine , m' accorfi, Che tanta meraviglia il cor sentisse Di questo loco, che bugiardo credi Esfer tenuto, sed egli apparisse Per te in questi versi, ciò che vedi: Ma già per questo non vo' che tu stii

Se la tua arte vuol che gli concedi. In questo loco, che d' entrar t' invii, (c) Saranno cose più maravigliose: Come fie Giove, e tutti gli altri dii

Quivi il signore di tutte le cose Ha congregato per far parlamento

Tut

(b) Così Dante :

<sup>(</sup>a) Cioè, Dattilo, per Palma, essendone quello il frutto .

Sempre a quel ver, che ba faccia di menzogna,

Dee l' uom chiuder la bocca quanto puote. (c) Così in . Latino: intrare adgrederis .

Tutte le deità, ched ei compuose. O quanto fui , lettor , di ciò contento Pensando di veder cose, le quali Saranno al mio desir buon argomento. Incominciando: O tu, che tanto vali Ne' nostri versi , il tuo aiuto chiamo , Musa, ch' alle Pirree (a) meritasti ali. Così parlando, nel giardino entramo Per un sentiero, e'l canto degli uccelli Si dolce mi facea di dormir bramo; (b) E' bianchi fiori ne' verdi pratelli M' abbagliavan la vista, e pien' il nase. D' odor de' frutti di tanti arbuscelli. Non molto dietro a noi era rimafo Del giardin, quando giunto ad un bel prate Mi vidi, e mai a simigliante caso. Intorno intorno era laureato: (c) In nel mezzo del qual, mi fu visivo, (d) Cose ch' a dirlo, in questo m' è negato;

Ma nel secondo brevemente serivo. CA-

(b) Per brama . I Provenzali finiscono i femminini in o, come Antenno, Tereso.

(d) Neutro fingolare accordato con feminine plurale, affai irregolarmente

<sup>(</sup>a) Ciod, alle Piche, figliuole di Piero; e pero dee forse leggers: Pieree

<sup>(</sup>c) Cioè, cinto di lauri. Questo Autore usa molte di somiglianti verbi derivati da' nomi, come Tesorare, Lanternare, Dottrinare doc. E' molto hizzarro in cià Arrighetto da Settimello.

## CAP. II.

O Voi ch' avete l' intelletto pronto (a) A voler tesorar (b) la vostra mente Sol per tener d'ogni moneta conto: Gli orecchi attenti all' opera presente Tenete sì , che comprendiate quanto, Come udirete, mi fu evidente. Dico, che riguardando d' ogni canto Quel prato grazioso vidi pieno Di regal fedie ; e l' intelletto vanto Qui non si da la nobiltà, ch' avieno, Di recitar in questi versi, o'n prose, Che l' intelletto umano a ciò vien meno. Ma ciascun pensi, qual esser le cose Debbon degli alti iddii , se tra' mortali Ne sono assai delle meravigliose. En su ciascuna sedia, delle quali Vi manifesto, sedeva un iddio, Secondo lor grandezze imperiali. E quella donna, che nel volto mio Conosceva di me la veritade, Ciò di saper qual' era il mio disso. Incomincio : Quella è tal deitade , E quell' è tale, e così di ciascuna Del

<sup>(</sup>a) Dante:

<sup>(</sup>b) Vedi la nota di sopra a pag. X.

Del nome lor empiè mia volontade. E io, che attento sempre stava a una Di quelle sedie, sisso riguardando Com' a cosa più hella di nessuna.

La qual sopra dell' altre trionsando Nel mezzo stava, siccome maggiore La sua beltà l'autor manifestando

La fua beltà l'autor manifestando.
Su quella Giove (a) il gran tonatore (b)
Sedeva con la fua verga regale,
Ciascun guardando, che dirà 'l fignore!
La maraviglia di cotanto assale.

La maravigua ai cotanto ayaic La mente mia, per modo che non crede Ciò che ella vede del celestiale.

E quella donna, che conosce e vede Ogni pensier, che l'animo corrompe, Subito a me: Perchè al ver non crede

La visibilità di tante pompe,
Or apri l'intelletto, e suggi quello,
Che suor di verità la mente rompe.
Io per vergogna non rispuosi, a quello,

Salvine of the Ma

(b) I Greci lo dissero Bronton; i Latini, To-

nanse

<sup>(</sup>a) I nostri Poeti antichi talora non elidevano in verso, all'uso de' Greci. Io ho l' Ecloghe di Virgilio messe in versi Toscani da Bernardo Pulci, e varie Poesse Buccoliche di G. Benivieni, di Iac. Boninsegn, e di Fr. de Arsochis, di Siena, stampate nel M-CCCCLXXXI. nelle quali ne occorrono mostri esempi.

Ma fiffo riguardava Giove, come Cosa maravigliosa era a vederlo. E così stando le terribil chiome (a) Crollò tre volte e quattro, che la terra, Le stelle, e'l mar tremò, & Dio sa come. O come gran paura il cor m' afferra. E la mia guida disse, Cuor di rocca Fa, perchè morte tien comune guerra. E dopo questo l'indegnata (b) bocca Aperse il gran rettor senza ritegno Dicendo, Dico a voi, perchè vi tocca. (c) Io non fu' più dolente per lo regno Del mondo in nel tempo, che i giganti Apparecchiaron lor forza ed ingegno Solo per poffedere i ciel rotanti, E pigliar noi, avvenga che'l nemice Fosse crudele contra gl' ignoranti.... Ma tutta volta la battaglia, dico, D' un corpo procedeva e nascimento, Volendo aver rispetto al padre antico: Ogni peccato aspetta purgamento; Sicche lor colpa la giusta ragione Li condennò a debito tormento. Ora mi muove via maggior cagione, Del mondo universal la vita rea,

(a) Preso da Omero, da Virgilio, e da Ovidio.

<sup>(</sup>b) Cioè, sdegnata.

<sup>(</sup>c) Tutto quello che segue è imitato e prese da Ovidio nel I. delle Trasformazioni .,

XIV .

A consumare ogni generazione.

Da quella parte, ch' il mar attornea (a)

Il mondo tutto, ma prima tentare

Vo' tutte cose, che natura crea. Ma la ferita, che non medicare

Ma la ferita, che non medicare Si puote con coltel, tagliar si vuole Per sana parte da morte campare.

Tutti gl'iddij, udite le parole Tremaro insieme, e po' iratamente

Tremaro insieme, e po' iratamente Disson: Vendetta, signor, sie ebe vuole.

Siccome fece la Romana gente, Quando che quella non pietosa mano

Incrudeli contro 'l sangue valente;

Di Cesar dico, pel nome Romano
Disperger, o Augusto, la pietade
Des tuos men grata su haron sopra

De tuoi men grata fu, baron soprano, A te, che quella alla deitade,

La qual con mano, e con parlar veloce, Costrinse i mormorii di sue masnade:

E abbassata del parlar la foce Per sua autorità, in tal maniera Ruppe 'l tacere con irata voce.

L' infamia de mortal' già venut' era A nostri orecchi, desiderand' io

Trovarla falsa per ogni riviera. Perchè dal sommo ciel discende io,

Perchè dal sommo ciel discende' io, E satto immagin d' uomo attorneai

Quan-

<sup>(</sup>a) Vedi la nota a pag. X. Da Torneare, circondare; onde il nostro Attorniare.

Quanto di terre è sotto il regno mio. O quanto di peccato vi trovai, E'n ciascheduna parte trova'l vero, Ch'è l' infamia di lor maggior affai. E se mai bisognovvi Paolo, o Piero, Or vi bisogna più che fosse ancora; Tant' e il creder lor poco, e leggiero. (4) Virtà , vergogna , ciò che 'l vizio onora; Si è rivolta de' mondan la norma, Rispetto mai avendo all' ultim' ora. Onde disposto son, che più non dorma La mia giustizia, ma volonteroso Di privar de' peccati la lor forma. Tacque qui Giove fiero e disdegnoso, Manifestando colla vista il core Di quel pensier, che mi fe pauroso. Al quale inuficato e gran furore Ciascuno iddio offerse la su' arte A far vendetta d'ogni peccatore. Il primo fu il battagliose Marte, Cb' a Giove disse: Se tu mi concedi Che guerra muova in ciascheduna parte; Io lascerò le terre senza redi; Tanto crudele e sanguinoso al mondo Mi mostrerò, se mia volontà credi. A questo primo venne poi secondo

Di

<sup>(</sup>a) Vedi la seconda Predica del P. Vanalesti Gesuita.

Dinanzi a Giòve, il gran terzo fratello Che 'I suo tesoro fa del bruto (a) mondo, Nettunno iddio del mare è detto quello,

Dicendo; Da licenza, ch' alli fiumi Allarehi i freni contro al popol fello

Allarghi i freni contro al popol fello; (b) E sì vedrai coperti gli alti acumi

De' maggior monti, morendo ciascuna, Forst temendo i tuoi sicuri lumi.

E dopo questo la congiunta Iuno Disse; Fratello, se assai, o poco, Il mio potere ti sosse opportuno,

Dillo, marito; che l'aer col fuoco (c) Spanderò sì nel popolo mondano; Che morte non avrà al mondo loco.

Il quarto su il fabbro Ciciliano, Che coce i lampi, e le faette a Giove Fabrica sempre, dico che è Vulcano, Costui sì gli proferse a tutte prove Tante saette, che al mondo piova,

Come tempesta spessa quando piove. (d)

. .

<sup>(</sup>a) Così Orazio dice bruta tellus .

<sup>(</sup>b) Cioè infedele, delinquente. Vedi il Ducange nel Glossario.

<sup>(</sup>c) Secondo la sentenza, che sopra l'aere ci sia la sfera del succo.

<sup>(</sup>d) Come feguì a Firenze l'anno MDCCXXXI. il prime, giorno della Pentecosse.

Vesta (a) su quinta, come l' Autor prova, Osserendo col fuoco, che l' accende, Bruciar del mondo, ciò che se ne trova. E'l sesto, che la forza a Giove rende Apparecchiato, pur che si contenti, Fu quel Tiranno, che più l' aer sende, Eolo, il signior (b) di tutti i venti, Disserendo, che adempia tuo desso, Deb lassa ame la morte delle genti. E qui sinia il suo parlar lo iddio.

## CAP. III.

DA poi, che quella voce alpestra & cruda
Ebbe sinito il lungo proserere,
Che m' avea l'alma di speranza nuda;
Quando proserse, che faria cadere
Quanto natura in terra avea creato
Con tal romor, ch' il ciel dovria temere;
La settima, ch' al mondo condennato
Proserse a Giove la sua disciplina,
Fu Ceres, madre d'ogni seminato;
Dicendo, come quando Proserpina
Tolta mi su, le biade tolsi a Rea,

B E

(a) Ovidio:

Nec tu aliud Vestam, quam vivam intellige flammam.

(b) La voce Signore, viene dal Senior de' Latini. I Veneziani dicono: Caro vecchio. XVIII

E feci vano il frutto d'ogni spina. (a)

Così a Giove questa promettea

Non lassar alle biade render frutto, Per cui la fame s'ingenera e crea.

L' ottavo, ch' offervò cosal costrutto, Fu Bacco, che al padre suo offerse

Di far le vigne nascer senza frutto.

A questi due Giove si scoperse,

Dicendo: P usero di voi per modo.

Dicendo: I' usero di voi per modo, Ch' il mondo supplierà (b) più me, che Serse(c)

E io, ch' attento sto, as colto e odo Ciò che si dice, ma non bene inteso Di dimandar la donna questo lodo. (d)

E quella, ch' a il dir prima compreso, Ch' io apra i labbri, mi disse, Di fame Sa-

(a) Forse chiama Spina il frumento, a cagione delle reste acute, che ha.

(c) Cioè, supplicherà più me, che qualunque gran Rege.

(d) Cioè, questa fentenza .

<sup>(</sup>b) Toglie di mezzo a questa voce il cb, che vi anderebbe, perchè proferendosi aspirato, è di pronuncia tenuissima; onde sacilmente non si fa sentire. E' celebre appressio i Greci moderni, e i Toscani, il togliersi di mezzo il G tra due vocali, cone Haior per Hagior; Loica per Logica. La plebe Fiorentina toglie ancora l'V, posto tra due vocali, come Caallo, per Cavallo.

 $D_i$ 

Sarà il mondo di novello offeso: Per cui le nostre disoneste brame Saranno sì purgate, che la vita Farà, più che la morte, genti grame . (a) Toscana sente già di ciò partita, E Lombardia, dico Italia tutta Mi par da tal sentenza esser gremita. (b) Ma quella cosa, che più il mondo brutta, E' questa pistolenza della morte, Che nuovamente sopra v' ho condutta . (c) E temo che non sia comune sorte: Ma nell' abbandonar la vita sua, Sarà beato, chi vi Sarà forte. Pensi fra se, Lettor, la mente tua, Chente la mia divenne nell' udire Tal che paura dentro al cor s'indua. (d) Già vedendo gran parte del suo dire Al mondo manifesto, or tema quale Si sente più difeso dal morire. Il ben difender può cotanto male Sol quanto n'è; perchè argomento

(a) Gramo, vale magro; è una trasposizione delle medefime lettere.

B 2

(d) Induare, è l' accoppiarti, l' unirfi.

<sup>(</sup>b) In questo anno fu gran fame cagionata dalle gran piove, come scrive l' Ammirato nel Lib. XIII.

<sup>(</sup>c) Fu ancora moria in questo anno come si è detto di fopra.

XX

Di mille beni non ricuopre un male . (a) A ciò pensando, e riguardando attento La guida mia, o nato di Saturno. (b) Novo accidente mi fece spavento.

Ch' io vidi mista. in nel color diurno Vna tal nube, che fi fare detto L' aer rivolto nel color notturno.

E la mia donna, che m'è in nel petto, Mi diffe: Questo è fiato di più gente Che si lamenta, per mortal difetto.

Però i' allegra di tal convenente, Che tu vedrai più cose, ch' all' impresa Non cogitò da prima la tua mente.

A' pregbi tuoi grazia è condescesa Più largamente, che non dimandavi; E però l' opra sua non tema offesa.

Ora ti volgi, dove ti voltavi, Quando venisti quì, e sì vedrai Cagion di quel, che tu impauravi. (c) E io, ch' avea il viso opposto a' rai Del fole, col quale io era venuto,

Subito qual venendo mi voltai: Quando non molto lungi ebbi veduto

Venir un vecchio di nero e di bianco

(a) Petrarca:

Mille piacer non vagliono un tormento. (b) Cioè, Giove; così apprello Omero K poviwy .

<sup>(</sup>c) Voce simile alle notate sopra a pag. . . .

XXI Vestito con gran barba, non canuto. (a) E vidi cofa, ch' i' non vidi unquanco, Ched ci tenea in bocca tante lingue, Che ventiquattro tre già non son manco . (b) E ciascheduna suo parlar distinque. A me la guida disse: Quest' è orbo, Che simula veder chi più lo 'mpingue, Lassando i dolci frutti per lo sorbo; E fe ben guardi, s' un bene il fa chiaro, Ben mille mali e più il fanno torbo. E molto largo a se, a Dio avaro; E non a cosa che perfetta sia; E se alcuna n' ba, nulla gli è caro. Io che guardava lui, e questa udia, Mi meravigliai forte del dispregio, Che fe di quel di tanta vigoria. E fra me dissi, Egli è in doppio pregio Tacere a tempo, stimando colci Esfer nemica del signore egregio. Perch' io mi tacqui, benche gli occhi mici Mi fecer noto parte di suo stato, Ma molto v'era, ch'i non comprendei.

(b) Allude all' opinione di quelli, che credono effere fettantadue lingue nel mondo, rapprefentato da quello vecchio.

<sup>(</sup>a) Il mondo effere ancora giovane ce l'infegnano le divine Scritture. Ma se è tanto scelerato adesso in gioventù, cosa sara in vecchiaia, secondo la regola del tre? (b) Allude all'opinione di quelli, che credo-

XXII

Cioè di gente, ch' era accompagnato; Che qual si fusse in penseri stonne Per la diversità di lor portato.

Che 'nnanzi a lui andavan sette donne Con quella festa, e col triomso, quale Ancor di Cesar monstran le colonne.

Era l'aspetto loro altiero, e tale, Che riguardando impauriva altrui; O hen disperso da cotanto male.

E altre sette poi dietro a costui Venivan, ciascheduna molto onesta, Ma dolorosa assai cogli occhi bui.

Le sette prime mostravan gran sesta Di lor vittoria; costor di sconsitta Mostravan, ciascheduna satta mesta;

E ciascheduna tenea una scritta, La qual diceva: Io veggo privata Me dalla gente, la qual m'a relitta. Era qualunche d'esse accompagnata

Era qualunche d'esse accompagnata Da i lor discendenti, e dietro a loro Venia innunerabile brigata.

Sì le prime, sì queste, e'l barbassoro, (a) Mi fecen dissoso di sapere Chi sono, e che importa l'esser loro.

<sup>(</sup>a) Cioè Signore, Maggiorente; si chiama così il Feudatario, cioè il Vassallo Feudale, che è quello che riceve il feudo. Vedi il Ducange nel Glossario alla voce Vavasores.

XXIII Ch' io cominciai : O donna , s' in piacere T' è la mia fama, graziosa sia, Contenta di costoro il mio volere. Allor rispose, S'è non fatto, sia; Seguitando: Quel veccbio è'i vostro mondo. Che ciò che vedi , e più , ha in balìa . Alamentarsi vien del grieve pondo, Ch' a ricevuto della morte d' uno. Che più ch' altro mortal lo fe giocondo. E'l vestito, che porta bianco, e bruno, Importa il pensier, che buono e rio, E qual più vince è meno opportuno. Di tante lingue il doto l' alto Iddio. Quando Nembrot il grande sì volca Contra sua voglia finir suo disto. O quanto la sua vita è aspra c rea! Che quelle sette donne, ch'è davante, Ciascuna d' esse chiama per iddea; E quel trionfo d' allegrezza e cante Fanno, che'l mondo per loro abbandona Le quattro donne, e le tre luci fante. Di queste 'l volgo, e non si ragiona Di quelle più: onde color nel tutto Ciascuna di sue opre l' incorona: La prima fece del più bel più brutto; (a) E la seconda si fa mortal dono

B 4

Αľ

<sup>(</sup>a) Gioè, la superbia, che tolse la bellezza
a Lucifero.

XXIV

Al secondo figliuol del primo frutto. (a)
La terza sì condusse Eristiono (b)
Mongiar se stesso, e la quarta in Creta
Creò la bestia, (c) della qual ragiono.
Tantalo (d) per la quinta l'acqua asseta,
E po' a bever non giunge: e per la sesta (e)
La vita d'Atamante non su lieta:
Isson, che mai voltar non resta
Su l'alta rota, la settima (f) indusse,
E le seguenti son della lor gesta:

### CAP. IV.

In questo modo il nome mi costrusse.

A poca intelligenza dell' autore
Comprender non potro per tal figure,
Il nome lor non so se tu, lettore.
Perchè essendo a me cotanto oscure,
Volsi sapere da lei domandando
Del nome, per suegir le lor nature.
Così intesi da lei ascoltando:

Su-

(b) L'ingordigia.
 (c) La Luffuria, denotata in Passe, che si congiunge al toro, e genera il Minotauro.

(e) Cioè, per l' Accidia.

(f) Cioè, la Vanagloria.

<sup>(</sup>a) Cioè l'Invidia, che fe uccidere Abel, fecondo figlio del primo padre.

<sup>(</sup>d) Tantalo è posto per simbolo dell' Avarizia ancora da Orazio.

Superbia, invidia, avarizia, e gola, Lussuria, accidia, vanagloria, appando : (a) Queste sono oggi de' mondan la scuola, (b) Già sì 'nvecchiate nella nostra vita. Che virtà trova se povera e sola. Ed è con voi lor opra tanto unita, Che se alcuno mai virtù investica. N' è fatto beffe, e sua fama è schernita Onde per l'uso, che l'opra notrica, Il vizio è fatto natural in voi Lodando più, chi più virtù nemica. Ma quelte fette, che tu vedi poi, Che seguon dietro a lui, nell' aspetto Quafi spiegando del mondo le gioi. (c) Sotto color fu'l mondo si perfetto, Che delle prime solamente il nome Si ricordava, non ch' usar l' effetto. l' dico quando le dorate chiome Di quella bell' età, che fe le ghiande Più saporite, che dattali, o pome. E se del nome lor tu mi domande: Prudenza, temperanza, e fortitudo,

(a) Cioè, spando, spiego,

<sup>(</sup>b) Parla da Evangelista.

<sup>(</sup>c) Le gioie, i piaceri.

XXVI Giustizia, che a Roma fu sì grande. (a) Di queste quattro Cardinal lo scudo

Calò di lor virtù sotto l' etade Del figlio, (b) che al padre su sì crudo.

Fede, speranza, dico, e caritade, Son l'altre tre Teologhe di loro, Che posson di voi dir poca bontade.

Cercate di trovar minera in oro;
Perch' ogni vostra cura è nelle cose,
Che della morte son minor tessoro.
La donna al suo parlar qui sine pnose,
Al quale, per non dir contra del vero;
Per me a quello nulla si rispuose.
Ma l'occhio, che portava il desidero

A riguardar lo mondo per udire Ciò, che dirà dinanzi al fommo impero. Il qual giunto dinanzi a tanto fire

Il qual giunto dinanzi a tanto fire Con reverenza, e con cotal fermone Incominciò, con larga lista a dire.

.

(b) Cioè, di Giove .

<sup>(</sup>a) Questa è la prima volta che ho sentito dire che i Romani sossitoro giusti. Cierrone non l'ha mai creduto, come si vode appresso Lattanzio. Giugurta difie di Roma: O urbem venalem, si inveniet emtorem. È aliquando parituram.

Io mi lamento, Giove, & ho ragione Lamentarmi di te; bench' a te pare Lamentarti di me aver cagione. Tu solamente ti puo' lamentare Ch' i' lassi la virtù, & usi il vizio; Di questo in parte mi posso scusare. Cb' ogni di veggo per mortale indizio, Che se natura mi presta uom felice, Subito morte gli usa il suo offizio. Dunque se di virtù la sua notrice Per questo medo perdo in nel mio petto, Che maraviglia è s' io sono infelice? O quanto ben non s' usa per difetto Di non aver ch' il mostri, o sotto alcuno Albergo di virtù da far perfetto! Io son mille migliaia, e son solo uno; E dovunque rigardo nel mio seno Non trovo da lodar de' mille l' uno. (a) Or tomi (b) il dolce, e lassami il veleno: Or tomi il medico, e la medicina

Mi lassa: e sì vedrai qual opre fieno. La morte sempre i buon di me rapina, Che sono specchio di virtù a rei: Che'l bene al bene, e'l mal al mul mi china, O deità maggior degli altri dei,

Re-

(b) Cioè, toglimi .

<sup>(</sup>a) Giovenale ne trovò molto meno de' Gaiantuomini nel mondo.

#### XXVIII

Revoca la Jentenza, ch' ai concetta
Nel two concetto, miferere mei
Mifericordia, Giove, e non vendetta;
E bench' io sia tenuto di pregare
Vniversal per tutta la mia setta;
I' non son qui per grazia addomandare
Di mia salute, ma di novel danno
Mi son venuto qui a lamentare.
Cioè del venerabil diasanno, (a)
Che morte invidiosa m'a surato
Diciannove di Luglio di questo anno (b)
Quest' era la colonna del mio stato,
Quest' era luce mia universale,
Come dal sol da lui illuminato.
In me non su ancor nessum mortale,

Che m' onorasse tanto, quanto lui; Se'l ciel può dirlo, diranne altrettale. (c) Che hella virtù del nom' di costui

Si

cia-

 <sup>(</sup>a) Sembra venire dalla voce Greca διαφανής, che vale pellucidur, trafparente in nostra lingua. Qui lo prende per Illustre, Chiaro.
 (b) Cioè l' anno MCCCLXXIV. in cui morì il

Petrarca.

(c) Quanto fosse si mota, e lodato Francesco
Petrarca è cosa si nota, ehe è supersiuo
il replicarlo. Furono infiniti gli onori
fattigli, e basta leggere la sua vita scritta da lui medesimo, da Leonardo Aretino, da Gio. Andrea Gesualdo, dallo Squar-

Sì m' adornava, quanto credo in Dio, Ch' il tacio, per non far vergogna altrui. Che non senza cagion, o sommo iddio, Il giusto Padre santo (2), che si crede Es.

ciafico , dal Crescimbeni , e dal Niceron; per non dir nulla di quanto ne fcrive il Varton, e l' Oudino, e il Vossio, e mille altri . L' onoravano in spezie tutti i Poeti di que' tempi, come Sennuccio del Bene, Giacomo Colonna, Giovanni de' Dondi, Geri Gianfigliazzi, de' quali fi leggono stampate le rime indirizzate al Petrarca; siccome ancora Macstro Antonio da Ferrara celebre Medico, e Poeta, un Sonetto di cui, e una Canzone fatta pel Petrarca, si legge stampata dopo le Rime di Giufto de Conti impresse in Firenze nel MDCCXV. ma con tanti errori, che non fe ne può intendere il fenfo, non che ravvisar la bellezza. Quella Canzone fu fatta in occasione d'esfersi sparsa una falfa fama della morte del Petrarca; onde è, che il Petrarca rispose a M. Antonio con un Sonetto, che si conserva MS. nella Libreria Riccardiana; nella quale pure si conferva MS. una Canzone di Franco Sacchetti in morte del Petrarca. Trovo di più diretti al Petrarca un Sonetto di Ser Minebino; e un altro del Conte Ricciardo, i quali parimente esitono MS. in detta Libereria .

(a) Intende qui di Benedetto XII. Papa, che ebbe grandissima stima del Petrarca. XXX

no, (d)

Esser beato, l'ebbe sì in diso:

La spada di giussizia, che sì lede
L'antica età de' suoi anteccsori,
Ogni argomento per averlo diede.

E quella cosa deg! Imperadori,
Ch' hanno perduto il mome per la Magna
Per averlo stancò molti scrittori. (a)
Ma quella sorza, ch'è oggi sì magna,
Dico della corona di tanti archi,
Quanto desiderò la sua compagna.
La lunga età negò i lunghi varchi
Asutti questi; e'l patrial amore (b)
Contradiceva ch' altro terren barchi.
Perchè, signore di ciascun signore,
Del barattier, (c) che tien!' anguilla in ma-

Si

<sup>(</sup>a) Si indica qui l'Imperadore Carlo IV. che flimò molto, e richiefe il Petrarca d'andare a lui. Il Petrarca donò ad effo il fuo Mufeo di medaglie, come ferive nelle fue Lettere, e il passo è riportato dal P. Anselmo Banduri nella fua Biblioteca Nummaria, e da altri.

<sup>(</sup>b) Cioè l'effer vecchio, e l'amore che avea per l'Italia, non permife al Petrarca l' andare in Alemagna.

<sup>(</sup>c) Indica con questo nome Giovan Galeazzo Duca di Milano, contro cui in quel tempo militavano i Fiorentini, e altri collegati

<sup>(</sup>d) La casa Visconti su signora di Milano, che sa per arme una biscia.

Si poteo dir, per lo suo gran valore.

El'uno el'altro signor di Milano (a)

L'amavan tanto, che ne su di peggio,

E al maggior un siglio se cristiano

(b) La Scala, quando su nel maggior seggio

Chi niul'and al'Aquilach'è hiara: (c)

Chi più l'amò, ol'Aquila ch'è bianca; (c)
Che null' altro di lor non l' amò peggio.
Il Carro (d) poi, come persona franca

Con quanta carità, a se il raccosse In nella sua età, già quasi stanca!
E con sì dolce amore a se il vosse,
Che si dispuose di gloriar sua fama,
Che morte sotto lui ricever vosse.
Non dico solamente, cossui ama
I gran signori; ma d'ogni scienza

Cia-

(b) Quei della Scala Signori di Verona.

(c) L'Aquila bianca è l'insegna de' Principi d'Este, stati sempre gran sautori delle lettere e de' letterati.

(d) Iacopo da Carrara Signore di Padova, stimò tanto il Petrarca, che gli fece avere

<sup>(</sup>a) Cioè Bernabò, e Giovan Galeazzo Visconti-Racconta lo Squarciasso nella vita del Perrarca che ritrovandosi il Petrarca in Milano alla Corte di Giovan Galeazzo; quesso di Gordino al siglio sanciulletto, che tratanta moltitudine di signori accennasse quello che stimava più savio di tutti; ed il fanciullo con ammirazione di tutti prefe per la mano il Petrarca.

#### XXXII

Or odi di virtu somma presenza,
Che sendo in ogni cosa si morale
Anò chi volse aver sua conoscenza.
Costui non disse mai di nessum male,
Nè biasimò alcun, ch' avesse seritto
Siccome per invidia; i so ben quale
E non commise mai alcun delitto;
Costui non disevuì già mai persona,
Che si possa vedere, in fatto o in ditto
Costui non meritò solo vorona
Di poesia, ma d'ogni virtude
Per l'opere sì alte in Elicona.

Ciascun famoso sua notizia brama.

A ciascun dicitor la bocca chiude Il dolce tempo, che mostrò d'amore Quanta mortalità per Laura inchiude. Mai non su degno di cotanto ovore Quanto al di d'oggi, perchè conosciuto,

Interamente fu il suo valore

Ma

il Canonicato di Padova per fermarlo appreflo di fe; e cio fi crede che feguiffe circa l'anno MCCCXLVIII. Questo Principe bramò tanto il Petrarca, che quando era in Francia, non cessò di scrivergli, e mandargli Meslaggieri apposta, acciò venisse da lui, siccome sece. Ma morto sacopo il Petrarca ritornò ad Avignone, come serive lo stesso Petrarca nella sua Vita, che dice di più esser sacona al suo figlio.

Ma se dal cielo summi conceduto
Di perder cotanto uom, non era degno,
Bench'io non l'abbia del tutto perduto;
Perch'è rimaso tanto del suo ingegno,
Che s'era così vivo nel mio sine,
Come al presente egli è di vita degno,
O siove, tu mi mostri le consine
Della mia vita, quando tu mi toi
Le rose e siori, e lassimi le spine;
Ma conviemmi voler ciò che tu vuoi.

# CAP. V.

A lingua di colui, ch' era sì pronta
Di lamentarsi a Giove di suo' guai,
Nè poco, nè assai al sine monta;
Incominciò, O Giove, che mi fai
Orbo di quell' altissimo monarca
Per gloriar (a) il ciel de' suoi be' rai.
Dico di quel serasico (b) Petrarca,
Messer Francesco Fiorentin (c) poeta,
Che sopra ciascun ciel sua fama varca.

C.
Oui

(a) Cioè, per far glorioso.

<sup>(</sup>b) Come se si dicesse Divino.
(c) Così il Perarca scrive di se nella sua vita: Honessis parentibus, Florentinis origine, fortuna mediocri, in su verum satear, ad inopiam vergente, sed patria pulsis, Arretii in exsisio natus sum, anno buius aetatis ul-

O i la voce del Mondo stette cheta; Po' dipartissi quasi disdegnando Colla sua gente dopo tanta pieta.

Centro a del quale la testa crollando Giove, senza parlar, siccome a dire:

Sempre ti pende sopra 'l capo il brando. E così vidd' io quel signor partire

E così vidd' io quel signor partire Da tante deità, così dolente

Per quel , che morte non può far morire,

Lui seguitando tutta la più gente; Perch' io pensando a questo, si fe bruno Vno strano pensier nella mia mente.

E montre ch' io stava sopra questo uno Pensieri, la mia donna disse: Volgi Gli occhi, e ragguarda, e vedrai di nuovo uno.

E quei pensier, coi quali tu soffolgi (a) La mente, sì che ti si occupa il vero Da lei, a questo punto li disciolgi,

Se ai di ciò che vedi il difiderio Ridir con rima sì leggiadra e tersa, Che non v' opponga chi oppone al vero.

Or ali occhi un poco ver me attraversa, È vedi quella donna, ch' è rimasa Di quella turba, in una vesta persa. Questa si è la rilucente casa

Di

ultimae, quae a Christo incipit MCCCIIII. die Lunae, ad Auroram, Cal. Augusti. (1) Cioè, sostieni, appuntelli.

Di tutti quei, che vedi qui con lei, Che morte nuovamente li travasa (a) To per vergogna non parlar potei, Vedendo che sì spesso bisognava Ammaestrar di bene i pensier miei; Ma ciò che diffe subito guardava, Cioè la donna, che era venuta Con quel Signor, che oltre sen' andava. Io non credo ch' al mondo conosciuta Fuste giammai alcuna tanto bella, Si degna dimostrava in sua paruta. La sua grandezza dimostrava quella Di tanta autorità, e signorile, Che dir si può su de mortali stella. Perchè mostrava la donna gentile Chiarir coi raggi tutto l' universo; Colla fama di lei tanto virile Pareasi divulgar per ogni verso, Per tutti i cieli, e così per lo'nferno; Per tutto aresti suo nome reperso; E nella dritta man, come discerno Teneva un giglio, che fuoco era e fiamma. Sempre guidata sotto tal governo

<sup>(</sup>a) Gli colloca in altro luogo . Così Ovidio:

Morte carent animae, semperque priore relista

Sede, novis babitant domibus, vivuntque
receptue;
honebusicalese sees

S' i' mi maravigliai di cotal damma, Lettor non domandare, e per sapere Il nome, che 'l desio tanto m' infiamma, La donna mia con dolce profferere Domandava chi fosse, e la cagione Ch' ell' èrimosa quivi per volere. E quella a me: O giovine Zelone (a) Tu le sarai cortese di tua borsa, O voglia o nò per tema del leone. Colei è questa, ch' è chiamata l' orfa; Che tanto per avere a salvamento La pelle della tanto è corsa. A navigato con sì util vento, Poiche Marte lasso per San Giovanni, (b) Che sempre s' è veduta in crescimento. E più si è fatta grande da quegli anni In qua, ch' uscio delle mani del Duca, Nomata più per la cagion de' panni . E così grande convien che riluca Tanto, che la virtù che li governa Per propia invidia se stesso manuca. E se co' vicin suoi dolce fraterna, Ave misericordia la sentenza, Che gli conduce nella valle inferna.

(a) Cioè, Zenone, tu, che sei ancora giovine. è l'autore di questo Poema.

Di-

<sup>(</sup>b) Quisi parla di Firenze, nella quale la Chiesa di S. Gievanni si crede, che sosse già il Tempio di Marte.

Di tanto dire, lettor, la presenza Mi fece chiaramente manifesto Che questa bella donna era Fiorenza. Invidia no, nè mal volere a questo Mi negò la risposta, ma l' inginra, Che per lo meglio non allega il testo. La guida sorridendo mi pon cura, E speculando ciò, che dentro impetro, Mi disse, al tempo tu miglior procura. Or va cogli occhi a questa donna dietro, E quanto dir della sua bocca piove Tutto ricoglierai con dolce metro. Ed io che gli occhi non avea altrove Ubidisco costei, e così stando La vidi reverente innanzi a Giove, Al quale incomincio così parlando: O grazioso Giove, o sommo Iddio, A tuo misericordia mi accomando. L'ira, lo sdegno, e il gran fiero disio, Cb' a tanta pistolenza t' ha commosso. Alquanto verso me si faccia pio. Tu m' ai con si grand' empito percosso, E tratto mai dell' ali tante penne, Che da volar molt' alto m'ha rimosso. Come tanta pietà tuo cor sostenne, Quando de' miei figliuol sì lungo pianto Passando i cieli a' tuoi orecchi venne? Deb non effer ver me crudo cotanio, Deb non mi far conforto di coloro. A cui mio lagrimare impetra canto.

XXXVIII

I veggio seguitando tanto proro

Appoco appoco spegner la lucerna, Oggi del mondo tanto car tesoro,

Lo quale tutto il secolo lanterna; (a) Però provvedi, Giove, che non pera

Ovel che di se il mondo si governa.

Deh lassa omai il sugello alla cera,

E la cera al sugello, e quella impronta, Che veduto hanno ancor l'ultima sera;

Acciò che per cotal novel s' impronta Sì intelligibil forma, che ristori,

O Giove, me di tanta morte l' onta.

Sicchè riempia i miei terrestri cori

Di quella fama, e di quella virtude, Ch' anno lassata i loro antecessori.

O quanta doglia nel mio cor s' inchiude, Quando pensando, che in quattro lustri

Di me tanto valor la terra chiude.

I dirò sol di quei, che furò industri A tanto ingegno, a sì somma bontade,

Che sopra tutti gl' altri sono illustri,

Non è infelice vita, non l'etade, Ma morte invidiosa del mio steto

Tolse l'esser di quegli alla cittade. Perchè ti priego, che non sia negato

Alla mia lingua, o mio giusto Signore, Ch' innanzi a te alcun ne sia nomato.

La cui memoria sì novel dolore

Mi

<sup>(</sup>a) Cioè, illumina.

Mi rende di doleezza dentro al petto, Che temo non commetta alcuno errore. Perchè sent'io non giudicasse retto: Mi seusi la pietà, l'amore, e l'ira; Colpa di loro, e non dell'intelletto. Or di cotanti la mente mi spira. Che lattar Poliinnia, est' altre muse, Sì altamente sotto Apollo in Cira, Che Basco l'altro corno non li chiuse.

# C A P. VI.

I' non posso altro sar che io non torni
Alla mia doglia, quando mi rimembro
Di quella vita, che ha gli occhi adorni;
E se cangiata nella vista assembro,
Procede dalla doglia, che nel core
Mi sveglia tanto poetante membro,
La cui gran poessa doi l' onore
Della Peneia fronde, il vago serto,
Dote d' innestimabile valore.
Lo qual sì illustro su, e sì aperto
In nella poesa, che la corona
Tal tenne, che non su di tanto merto
Colni, che di Pompeo tanto ragiona (1)
Tius Lucrezio, e Luzio Pompeo (b)
Più non lassar la sete in Elicona.

C 4

(a) Gioè , Lucano .

<sup>(</sup>b) Forse si dee leggere Lucio Apulco.

XI. Gallo Cornelio , che tanto vedeo Dello merito stile, e Claudiano,

Non si vergognin se tanto valeo. (a) Azio, Luzio (b) e'l buon Quintiliano, Non vincerien di fama il Fiorentino Se non venisse già il buon Romano.

Messer Zanobi di Monte Casino (c) Vescoro, su quel poeta ti dico Seconda rosa del mio bel giardino. Per cui in me rinnovellò l' antico

Dolor di quello, che cercò l' inferno, (d) Al quale i fui un tempo gran nemico.

Così per morte nel dolor m' interno, Che quando la virtù più mi rinfiora, Questa mi trae di state, e mette in verno. Deb come credi tu che la memora

Della morte di quel, che fu sì grande Dove una donna sì gran regno onora,

Gustar mi faccia l' amare vivande Di quello, uficio che sì il mondo adugge: Al ver, m' aiuti chi di lor più prande.

Per tanto ogni piacere in me si strugge, Pensando alla virtu di tal barone, Di cui il danno da me mai non fugge .

(a) Azio, cioè, Accio Plauto. (b) Forfe Lucilio.

<sup>(</sup>c) Sembra parlare di Zanobi da Strada Fiorentino, che fiori nel MCCCLV. Poetalaureato: ma non fo che fosse Vescovo. (d) Dante.

Che più dolersi le donne Amazone
Lor maestra perdendo, o i Romani
Che più del primo, o secondo Catone?
Che di costui i buon Napolitani,
Provenza, e Puglia, e dove tanto guazzo
Si se del sangue de buon Pompeiani.
Perchè dolendo, n' ai ragion, Durazzo,

Perdendo tal conforto, ed una dama (a)
Di suoi dolori l'ultimo sollazzo.

Sorte non credo la facesse grama Di nessun tanto, che non fu alcuno, Che le acquistasse simigliante fama.

O Annibale, morte di ciascuno
Che signoreggia, bene una vertude
A fatto il nome vostro esser comuno;

Nella cui fama di valor s' inchiude L' uno e l' altro Roman, del qual si vede Giustizia e signoria di loro ignude.

Costui non fu real, ma venne crede Della virtù, e della signoria

Di quel, che più che giusto il mondo crede.
(b) Dico del Re Vberto, e non porria

Alcun dir contro alla fama che vola,

<sup>(</sup>a) Intende della Regina di Napoli come qui fopra:

Dove una donna fi gran regno onora.

<sup>(</sup>b) Stimo che si debba leggere Ruberto, e che s' intenda il Rê Ruberto di Napoli, di cui si fa menzione più sotto.

XLII Se'l governò si gran cavalleria. Degli Accianoli fu messer Niccola (a) Gran Siniscalco, per cui la Reina (b) Si trova si di lui povera e sola. Ma quella fu al cor pungente spina, O figlinol di Saturno, della morte Di quel che sempre mi fia disciplina; Lo quale aperse le celeste porte Con gli occhi della mente tanto addentro. Che le cose superne vide scorte. O qual più Tolomeo sestò del centro Geometrico dico, che fe l' arte Di questo, che cercò di fuori e dentro. Eudosfo e Posidonio, che gran parte Del sol conobbon per astrologare, E'l sommo cerchio che le stelle parte, Più non conobber del corpo solare, O degli altri pianeti, o di quel moto Ch' il suo intellettivo è speculare. L' ultimo di a questo si fu noto Pronosticando l' ora che il mantaco Della suo vita fu del fiato voto;

Mac.

(b) La Reina Giovanna di Napoli.

<sup>(4)</sup> Messer Niccola degli Acciaiuoli gran Sinifcalco di Sicilia, che su cagione che poi quei di casa sua sossero Duchi d' Atene. Di questo parla molto Matteo Villani, e ne ha fatto l'Elogio il Gaddi.

Maestro Paolo detto fu del l' abaco (a) E perch' io universale a tanti viri, Cb' anno adottrina l' intelletto esastaco, Morte non lasciò mai senza martiri La vita mia, ma di migliori sempre, Vuol che per lor virtù meco sospiri. Come vuo' tu che la mia voglia tempre, Pensando aver perduto quel campione, Qual memorando par, che oltre mi stempre? Qual mai più bellicoso Scipione. Qual Bruto più fedel di quel, chi' parlo, Qual più d' Vlisse pulito sermone. Qual mai Dusnamo (b) nella guerra a Carlo Configlio meglio, che costui facesse Colui, a cui tenuto era di farlo? Non di Tideo più valor si lesse. Non meno amata sua cavalleria, Che quella di colui catena resse Non mi lasci mentir la Lombardia. Laddove tanto usò la sua virtue, Ne quella parte dove l'usò pria In tanto la mia doglia crebbe piuc

Quan

<sup>(</sup>a) Maestro Paolo dell' Abbaco su famoso Astrologo Fiorentino, di cui sueda il Villani, e il Poccianti, e il Negri negli scrittori Fiorentini.
(b) Questo Dustamo non so chi si sia: ma può essere un nome cavato da qualche Romanzo, se qui s' intende di Carlo Magno. Ma s' intende sorse di Carlo IV. Imperadore?

Quanto vedendo che cotanto danno Vniversal pietà veduta sue.

Dico del valoroso messer Manno (a) Trionfator del militante seggio;

Il vero il testimonin quei che 'l sanno. Perchè, se gran dolore al cor mi veggio, Non ti maravigliar, nè se si scocca Di te il mondo : che più resta peggio?

O quanta afflizione il cor mi tocca Membrando della morte di colui, Che, mal per me, sì tosto chiuse bocca.

Non altrimenti sperando in costui, Che speraro i Roman nel tuo figliuolo; L'opera lodi ciaschedun di dui.

L'opera lodi ciaschedun di dui.
Così poteva confortar lo stuolo
Di ma solvi come Esculptio quelle

Di me colui , come Esculapio quelli ; Ma morte vuol che senta doppio duolo. Costui a onorato i fatti helli

Colla grand' arte sua medicinale, Con simile virtute i tre vaselli.

Or pensa Giove se 'l mio duolo è tale Qual manisesto, pensando tal vaso Nel ritrovarmi fra cotanto male;

Dico del Garbo Maestro Tommaso (b)

(a) Messer Manno Donati, che visse nel MCCC-XLII.

<sup>(</sup>b) Questo è Tommaso del Garbo Medico, di cui parla il Villani, e il Poccianti, e il Negri negli Scrittori Fiorentini.

Che non so più che t'è a ciò rimaso; E se la morte di cotanto uom lima Il cor d' inestimabile tormento. Alcun conforto l'obbliava prima. Cb' al mondo morto m'è 'l sesto elimento; Tolesse di me nato, qual facea Ogni altro mal col suo nome contento. Ogni altra doglia questo sostenea, Nè potea doler pensando ad ello, Lo qual sì lungo mio nome tenea. Dico perduto la vita di quello, Chi farà che conforti me dolente, Se non l'empronti del suo bel suggello. Or come pote mai effer poffente La morte a tanta vita, o come mai Softenne Giove tal danno alla gente; Costui conforto degli antichi quai Gli à sì cresciuti per la sua partenza, Ch' altro conforto più non speran mai. Or pianga pianga, ch' a di che, Fiorenza.

La cui virtute st alto l' incima,

## C A P. VII.

I O piango, e piangerò piangendo tanto, Che forse alla pietà del mio dolore Sarà nel sine meritato canto; Oral esser non potrebbe, se l'amore Del ciel non mi rendesse quel, di cb' io Più mi lamento, e più mi grava il core. KLVI

Così a fatto morte. O Giove, ch' io Vivendo moro, e non posso morire, Perchè sol tra Poeti è uno Iddio.

Che s' io pur non credessi ch' al martire Di tanta doslia il dir tornasse in acque,

E'l pianto mio ti negasse l'udire;

I ti comincierei dal di che nacque Fino al ultimo di, quanto sua vita Alle scienze, ed al mondo esso piacque.

Perchè se morte a lagrimar m'invita, Non ti maravigliar che tal possanza Da troppo sommo ben m'ha dipartita;

Perduta la virtute e la baldanza,

Con che più gloriar debbo mio stato Sì nuda di conforto e di speranza.

Non udisti con quanto dicorato Parlare il mondo si lamentò teco

Diquesto gran Poeta laureato? (a)

Dunque se il mondo si chiamasse cieco

Di tanta luce, che chiarezza puote

Esser a tal rispetto dunque meco?

Com' il sol volge P infiammate rote Per dar luogo alla notte, onde'l discende La scurità che gli occhi ne percuote.

Vn altra scurità così s' apprende In quella fama, che più mi divulga, Voltato morte il corso, che ni accende. Mo

Mor-

<sup>(</sup>a) Il Petrarca fu laureato, come si dice anche più fotto.

Morte a giurato che più non refulga Per singolar virtù la vita mia, Pochè mi ha tolto quel che più m'invulga.(a) Questo la mia salute, e la mia via; Questo giusto camin della mia fama; Costui ch'è specchio della poesia; Costui non solo in costei s' infama, Siccome i più nell' arte di be' versi Ma in bello stile tiene doppia rama (b) Dove natura pochi n' a repersi (c)

Cioè a dir sì alto in versi e in prose, Come per molti libri può vedersi La morte in questo a prive tante cose, Che molte penne della minor parte

Saranno stanche di ciò , che compuose; Ciò mostrar de' volumi le lor carte Da lui composti con sì alto stile,

Che mostra che natura vinca l' arte. Che notricato dentro al suo ovile Papia (d) V guccione (e) e Prisciano (f)

(a) Mi divulga, mi fa celebre.

(b) Cioè, doppia vittoria e laude: ramo palma, o di lauro.

(c) Reperfi, cioè ritrovati.

(d) PapiaGrammatico, autore di un lessicoLatino.

(e) Vguccione Pisano Grammatico, che compose un Dizionario Latino, di cui ho veduto un bel MS. appresso il Sig. Suddecano Riccards .

(f) Prisciano Cefariense Gramatico de' tempi

di Giuftiniano .

#### XLVIII

Fur quanto puossi dir in uom virile-E in Tullio si fece tanto umano Ch' ogn' altro vinse; e poi Seneca volse Abbracciar sempre con armata mano. L' altre scienze e l' arti, che raccolse

L'attre scienze e l'arti, coe raccoise Il continuo studio del suo tempo, Cerchi chi più di me virtute colse. Ma dico ciò che su dal prine tempo

Sempre nel mondo suo stato corsale (a)
In sino al dì . . . fu sì per tempo
O quanto su nella virtù morale

Isperto, grazioso, & onorato;
Non forse men che verun mio mortale.

Prudente, forte, giusto, e temperato, Isperante, sedele, e caritevole Eu quanto sosse mai alcun beato.

Più costumato mai, e più piacevole, Non vide ancora il sole, nè più onesto Che donna, che di ciò sie più laudevole.

Astinente fu casto, e fu modesto; E sì d'ogni virtù felice pianta, Che molta invidia sopra lui a desto.

Che dal quarantadue fino al fettanta (b) Immaculato fi truova di quello Che

(a) Corfale, cioè predatore delle belle arti, e delle fcienze.

<sup>(</sup>b) Dall' anno quarantesimo in poi si astenne il Petrarca da'piaceri Venerei, come si dice nella sua Vita.

Che i poetila Chimera ammanta. (a) Natura giunse a sì nobil vasello Della virtù gran parte di suo possa, Ch'l fe tra gli altri corpi tanto bello. Nè vo' che credi, Giove, che commossa Fosse la mente sua giammai dal cielo Per cofa che vedesse scura, o grossa. Nell' esercizio suo non fece velo, Credi , oiammai allo suo contemplare , Tant' era fermo a lui con dritto zelo. Dico dappoi che lo volse dotare Dell' Arcidiaconato il Padre Santo, (b) Come di palma di sì grande affare. Così da Pava, il Papale ammanto (c) Chalonaco, e altro beneficio, Che richiede d' udir l' uficio santo. Perchè costui al debito uficio Sempre col dire all' ore fu vicino, Nè mai nel tenne di sua mente indicio, Che terza, nona, vespro, e matutino-Secondo Santa Chiesa non dicesse Di

(b) Fu fatto Arcidiacono di Parma.

<sup>(</sup>a) Credo che voglia dire che egli si conservò immacolato da quei piaceri, che i Poeti colle loro Chimeriche immagini deferivono come dolci, e soavi, e da seguirsi.

<sup>(</sup>c) Fu ancora Canonico di Pavia, che qui dal nostro Poeta si dice Pava, onde poi il aome gentile Pavese.

Di che mondan sie detto, ma divino; Costui per Santa vita seco elesse Diginnar quattro di della semmana (a) I due in acqua, come che si stesse; O che sua vita fosse inferma o Sana, Non si spogliava, ma sempre vestita Dormiva quella, come l' altre umana. Ora quest' alma felice partita, Che solamente un di si trova meno La morte sua al mese, che alla vita. Mille trecento quattro anni corrieno A di venti di Luglio, ched e'nacque, E nel settanta quattro venne meno A dicennove del mese, che nacque, Sicche quant' è da dicenove a venti Men di settanta in questo mondo giacque. E anni trentasette eran correnti Della sua vita, quando il Re Ruberto (b) Si giusto giudicò che si conventi Nell' alta poesia, onde coperto Fu dalle tre ghirlande la sua chioma, E i Ceseri così anno per merto. Così fu questo laureato in Roma

中國教育監察所被 治療性

(a) Contrattamente per fettimana : così i Franzeli femaine.

Si

<sup>(</sup>b) Per opera del Rè Roberto fu il Petrarca laureato, come si vede dagli Scrittori della sua vita.

Sì onorando danne el suo amante Dell' alloro, che suo oggi si noma. Perchè s' i' sono a pianger sì costante, Non ti maravigliar, Giove, pensando Di tanta umanità (a) esser distante. Ch' i' non so mai veder come, nè quando Vn albero gentil di tanto frutto Mellistui il mondo più di lui gustando.

Melliflui il mondo più di lui gustando. l' non posso di tanto dire il tutto, Perchè la sua dottrina avanza il dire,

Perchè la sua dottrina avanza il dire Che come l'infinito non a costrutto. F credendo io per pianto, o per martir

E credendo io per pianto, o per martire, Per orazion, vigilie, o caritade, O per tesoro, questo far venire

Di morto vivo nella mia cittade, Obbligata sarebbi a tanto fare, Matutto il mondo per giusta pietade. Ma poi che questo non può meritare

Alcuna vita, fo come colei, Che l'è negato ciò, che vorria fare.

E se nol volsi pur quando potei, (b)
Il peccato si purga, come sai,
Ch' altri non volsi, quando pur volei.

Ond' io contenta non sarò giammai , Vedova della morte e della vita , Benchè il danno non ristori i guai .

I son talvolta ferma calamita,

Che

(a) Cioè, di tanto uomo

<sup>(</sup>b) Il Petrarca era esule di Firenze.

LII Che traggo i chiovi degli strani legni, E'mie' non so tener, si sono unita; Perchè s' i' piango ben mi par che 'l degni.

# C A P. VIII.

PEr te si può, signor, ciò che si vuole Benchè ner ce si Benchè per te si vuol non ciò si dene, Perchè senza ragione altri si duole. Ma non si può ciò che si vuol per mene, Ma ciò che non si dee i' so potere, Perchè il mal non s' ba senza il perchene. Il danno non si merta per pentere, Nè mai per pianto morte si racquista, Che l' un non vale, e l'altro può valere; Onde per l' altro l'un fe già mia vista Quell' un di pianti, e quell' altro di sdegni; Or ritorniamo a quel che sì m' attriffa. O Giove impero de' celesti regni, Poiche bo perduto il corpo, l' alma bella Fa che mi mostri con aperti segni. In qual parte del cielo, in quale stella, Collocata sarà, e come il sole Co' penetranti raggi adorna quella. Acciò che l'ignoranza, che non vuole Creder la verità, per tanto segno Sarà tolto l' ardire alle parole. Che come picciol' onda nel gran legno Si spezza, e sopra lui torna la botta, Tale ignoranza fa nel sommo ingegno.

Nè altrimenti la virtute dotta (a) Questa viltà, che il diamante il ferro, Che può toccarlo, ma non far negotta. (b) Non ti maravigliar sed 10 non serro Omai la bocca, Giove, del poeta, Che quanto più ne dico più m' averro . (c) O qual più cosa graziosa e lieta, Che ricordar il buon meffer Francesco. O quale a me più dolorosa pieta. O gran Petrarca, per lo qual m' invesco Di gran dolore il petto, ch' io non posso Dimostrar lieto mio viso donnesco. Etu, o Giove, il qual non a commosso La mia pietà, in essa a confortarmi, Se per prego mortal può esser mosso Il tuo disio, ti priego grazia farmi, Qual udirai, se lo immaginare Di tanta passion lassa parlarmi. E Giove, che era dato ad ascoltare Cogli altri intorno riguardando quella, Che interrotto falle il seguitare. Siccome a un, che dice una novella Tra più persone, e per nuovo accidente Tolle gli orecchi dati alla favella . E perchè la ragion non faccia esente

(a) Cioè, doma; il Franzese dome.

<sup>(</sup>c) Cioè, più mi accosto al vero.



L' opi-

<sup>(</sup>b) Cioè, niente, neppure gocciola, gutta: Così i Franzesi gout.

LIV L'opinion dal vero, la rincerchio

Di più chiarezza al meno evidente.

Vedesti mai, lettor, esser un cercbio

D' vomini dico, e l' un di lor novelli Forse come entrar possa l' Arno in Serchio?

Laonde quello tutti ascoltan quelli;

E se quindi appar cosa di novello Subito instem- volger puo vedelli.

Perchè è mestier che più non parli quello; Perchè parlando non sarà ascoltato,

Sicchè tacendo guarda ciò ch' è quello.

Tale a Firenze, che avea pregato

Di grazia Giove, le fu interrotto Quello, che udito avrebbe feguitato; Ma volendo feguire, in un dibotto

Giove cogli altri subito su volto

Per quel, che seguirà, lettor, di sott

Per quel, che seguirà, lettor, di sotto; Sicchè a parlar l'udire essendo tolto,

Non seguitò, ma come gli altri guarda Dov' io già dato avea la mente al volto.

Qual lingua non parrebbe effer bugiarda? Narrar color che vidi, e che coloro

Gia quasi gloriando ognun raguarda.

I' non potrei di tutti far notoro Da me cotanti viri , e che l' iddii

Parien maravigliar di ciò fra loro.
S' io meniovassi come tu t' invii,
Incominciai o donna che mi quidi

Incominciai, o donna, che mi guidi Di tanto avrebbe il cierto tuo disij.

Però ti prego che lo ingegno guidi

Al ver di quel , ch' a me presente veggo, Sicchè d' altrui menzogne tu mi fidi, Però che meco tanto non proveggo, Che alcun di quei, che veggo, fosse mai Conosciuto da me, dove più leggo. E quella a me: l' amor che tu non ai Allo studio dell' arte liberale. Senza la qual non fu scienza mai, Ti fa spesso intellettuale Di ogni cofa groffa all' intelletto. Sicche aumentar può il naturale. Or questa gente, che nel tuo cospetto Giugnendo passa, che'l tuo poco ingegno Non ti lascia conoscer l' alto effetto: Ognun di tanta reverenza degno Fu, come ancor discerni nella vista. Si ben conosci la virtù per segno. E tra la turba, che tu vedi e mista-E' alcuna scienza, e alcun arte, Che di chiarezza l' un l' altro s' allista (a). Venuti tutti sono in questa parte A presentare a Giove quel poeta, Che nuovamente dal tuo mondo parte. Perchè la deità tanto discreta Vegga quell' alma , che nel mondo fue , Come del cielo il buon quarto pianeta. (b) Ed io; o donna que' che addue addue

(b) Cioè, il Sole

<sup>(</sup>a) Cioè, si fregia, si adorna.

T. VI Vanno ciascun portando un libro in mane, Furon mortali, o donne di virtue? E quella a me, perchè non sia lontano Dalla tuo mente quel, che tu le toi Colle sue novità del corpo umano. Que', the tu vedi che dinanzi a voi Insieme vanno, Grammatica è l'una, Rettorica per l'altra pigliar puoi. E il libro, che à al petto, come luna Riluce al cielo, nominato fue: De remediis utriusque fortuna. Rettorica si porta quel, che fue Sine nomine dicto; nè volere Quel che per lui si dice, dirlo tue. Dialettica seguendo puoi vedere Astrologia, e seco e' porta questa; Invectivarum il cui contenere Contro Ippocrate, e gli aliri di suo gesta; E quel che porta al petto Dialetica, Rerum senilium si si manifesta. E dopo loro poi viene Arismetica, Che contra Gallo porta invectivarum; Con seco a parila donna Geometrica, Che de conflictu curarum fuarum Nella man tiene; e la Musica porta Nella zolfante man rerum vulgarum. Queste arti liberal' fanno la scorta Alle Muse d' Apollo, che comprendi

Ciascuna rella scienza importa. La prima di costor maestra rendi

Alla

Alla tua mente, Caliope è detta; E l'altra Euterpe, se di lor t'intendi. Caliopè, quella donna persetta, Si porta il bello stil di poessa, Siccome più che l'altre la diletta; La Bucolica dico, coe s'india L'autor di lei si persettamente, Ch'a tanto sò se più lo stil porria. Euterpe porta, ch'è una parimente, Ozio religioso, e a costoro Erato e Clio puo' veder seguente; Di cui più sa cultando m'innamoro.

### C A P. IX.

L A voglia che m' accende quel desso Conoscer di costoro alcuna cosa Mi fa me stesso, e meno amare Iddio. E questa porta ciò, che grand' onore Serà a Vesta, se col suo tesoro Colla morte consuma tanto siore.

Dove la notte e il di non trovo posa
Per alzarmi coll' opre in quella parte,
Che senza spine si coglie la rosa;
Ecco l' ingegno che mi occupa l' arte;
Credo il vero abbramare, abbramo l'ombra,
Che la cura vital da ciò mi parte.
Così

LVIII

Così la donna, ch' il pensier disgombra-Da me più surge, e sì mi dice: torna Cogli occhi dove la mente t' obombra;

Poi seguitando vedi quanto adorna E util compagnia, l'amico danza; Vedi le due ch'il mio dir ritorna. Erato è l'una, come fa sembianza

Erato è l'una, come fa sembianza Che porta seco liber ordinarium Di sua & aliorum ignoranza.

E Clio porta liber solitarium,
I' dico della vita solitaria,

Vedi portar rerum familiarium. A quella gran capacità di Talia; Con lei vedi Polinnia, che portando Rerum metricarum non isvaria.

Vedi le due forelle seguitando
Melpomene e Vrania, che gran sio

Rende di lor complesso gustando. Molpomene ch' ha d' inparar disso Rerum memorandarum sì aita;

E da Vrania, che contempla Iddio, Si porta quel, ch' a adorar c'invita, Septem Psalmorum, e quell'altra suore Terscore dal lor non è partita.

E questa porta ciò, che grande onore Serà a Vesta, se col suo tesoro Colla morte consuma tanto siore. Dico de' libri, che non ai notoro,

O morte, per lassato, ma consumi Il frutto di sì alto e bel lavoro.

Che

Che impersetti ai tanti volumi, Che con questi, ch' io nomo, ventidue Serieno, avendo di lor sine i lumi.

Così parlar da me udita fue; E questo detto, a me sì si volgieno, E dissi, tu ch' ai fama di virtue,

O dicitor volgar, come perdeo Grand' argomento vostro aguto ingegno, Quando sì bel volume non compico.

Nel qual di gran triunfo è fatto degno Amore e morte, dico di Parnaso Il fondamento suo era sostegno.

La notte che segui l'orribil caso, Che spense il sole, anzi il ripuose in ciclo, Di ch' io son qui com' uom cieco rimaso.

Di tutto quanto questo ne rivedo, Come 'I principio del più bel volume Che fosse poi che su formato il cielo.

Così morte privò tre in un' lume Lassando acerbi i semi di quel frutto, Che vinse il sonno e le oziose piume.

Che fettemila versi e più condotto Avea del petto , di dodici miglia Nella mente trattare in suo costrutto . Di quel volume dove s' associpilia Tanto le Muse , che morte a voluto

Torlo per non mostrar tal maraviglia.
Quella parte del mondo, ove veduto
Fu la virtù de' buoni Scipioni,
Il contenere di quello era creduto.

o Il-

LX

O Illustribus viri, che ne' suoni Della perdita tua cotanto gramo Pensando che e quanto tu proponi.

Cioè dal giorno che al mondo Adamo Venne fin che moristi, ove ricordi Chi fu di fama di gran virtù bramo;

Ove dugento e più credo che mordi, E gli altri che dovevi appresso questi L' un per l' altro la morte a fatto sordi.

Ora priega Polinnia, che ti presti Tanta capacità, che tu ritegna Ciò che tu vedi, e vederai di questi.

Tu vedi ben costei con quanto degna E util compagnia, c'l s' appresenta Or' aspettiamo sin che gli altri vegna.

E io, Madonna, non fu più contenta Giammai la mente mia, che l'è adesso, Perchè il vedere l'ingiegno aumenta.

O che gloria mi fia quando connesso Da me sarà a prieghi di nessuno, Di quanto che tu m' ai nel petto messo

Il domandar chi' fo, è opportuno A chi nol sa, e poi di molte cose Pasciuto son, che tu credi digiuno.

Perch' io ti priego che non sien noiose Più le risposte a te, che le dimande A me per quell'amor, che ti compusse.

E quella a me le tue parole blande Non può negar di te quel, che si vede Che chi minor si fa, quell' è il più grande.

\_\_\_\_\_

E ben ch'i non tal mostro vi do fede. Ma or riguarda qui dinanzi a te, Se di costor che seguitan le Muse Se ne conosci alcun di tutte tre. Non far che l' ignoranza più t' accuse, Ma speculando sottil la lor vista, Fa che per te ti sien le parti infuse. E io che avea già, lettor, prevista Ogni parte di lor per la ragione, Che le lor man si chiaramente alista: Mi fu de' nomi vera intenzione, Perchè ciascun di loro una corona Teneva in man con gran divozione. Per quelle nella mente mi consuona Che a Virgilio, Aristotile, & Omero, La fama lor per più altezza dona. Perchè la verità di ciò ne spero, Alla donna li dissi, e quella disse Che ben ritrassi i lor nomi dal vero. Poi seguitò; ciascun di loro scrisse Si altamente, che banno meritato Che innanzi agli altri la lor fama gisse. Il nome di costor forte m'è grato, Incominciai, o donna, ma l'effetto Di tal presenza non mi sia negato, Perchè un dubbio mi surge nel petto, Perchè, dicendo, Aristotile sia Tra duo poeti fuor di lor concetto? E quel-

E colui sa che non saper si crede; Ma le parole dite, so perchè, LXII

E quella a me; perebè la poessa Del poetante Francesco Petrarca Sì alta fu nella filosossa.

La gran virtù che la sua vita varca Per lui sì noto. Sì che a tal peso Siccome degno degnamente parca.

E io che avea del parlare inteso Cotanto più, che ei non mi mostrava Quanto d' aver com' udirai compreso.

Cioè che le ghirlande, che portava Ciascun, dicea, eran del preditto Che nuovamente a incoronar s' andava,

Appresentando ció che aveva scritto,
Cioè i volumi, che gli vanno innanzi,
Avendo a chi gli porta gran respitto.

Avendo a chi gli porta gran respitto. Così in questo ne passan dinanzi Della antica virtui tre figliuoli

La quale eterni convien che li stanzi. E dritto a questi, che mostran tre soli,

Venivan tre con sì grande apparenza Ch' io li stimava de' rotanti poli . La cui grande e magnifica eccellenza Raggiava sì de' raggi la mia vista,

Che mi tolse di lor la conoscenza; Così virtù per ignoranza è vista.

## GAP. X.

Nell' antica memoria mi ricorda, Che 'l nome di costor col vero accoppi. Perchè la luce de' begli occhi ingorda Della mia vista nel cor mi produce Oppinion di tal, che non si accorda. Fra me dicendo, Castore e Polluce Sarebbon quei . . . poi dicendo O che affar tra questi li conduce Esc pur fosser quei, che non comprendo Per la suo gran chiarezza, ch'è nel mezzo, Chi effer può a tanto non m' intendo. E così sto, nè so quelche io regrezzo A cui guardando la mia donna dice, Alcun ombra di sol non ti fa rezzo. Che come a quello ch' ancor contradice Il tempo di saper, sicchè mostrare Se li convien a divenir felice; Così a te conviensi; ma scusare Ti debbo in questa parte ch' all' impresa I' ti condussi di cotanto affare. Poco da me conviene esser difesa. Di qui, lettore, pensa per te stesso Se la vergogna mi fu grande offesa. E poi, che col tacere io le confesso L' ignoranza di me, al mio difio E' soddisfe com' udirai adesso;  $I_n$ .

LXIV

Incominciando: O diletto mio.

Questi tre lumi che ti meraviglia Vn tien nome di Iddea, e uno Iddio.

E quel che vedi, che appresso e' piglia, Colui, ch' è in mezzo per la man sinistra,

E quello in cui Orfeo sì s' attiglia. (a) Apollo dico, che tanto ministra

Nel monte di Parnaso, ove conserva Cò che per le sue Muse si registra.

E la fiorente Pallas o Minerva Dall' altro lato tien la destra mano; Vedi tra quanto onor ti par che ferva.

Colui che puo' veder sì fu sovrano Nell'altro mondo, poiche ai veduto Che 'n mezzo di duo tal va un umano.

E se non è da te riconosciuto.

Mi meraviglio che nella memoria Di te sì tosto sia colui perduto.

Colui è quel che al fonte d' Elicona Gustò più ch' altro, e il mondo senza rede Lassò di quel, che Apollo l'incorona.

Amor, ch' in alcun alma si concede Secondo ch' ella è degna, grazioso

La propria fama tra' volgar li diede . Al qual primo volume ed amoroso

Lauretta indusse ed amoroso

Lauretta indusse divulgando l'aura,

Portandolo poi dove dir non oso.

Cost

Cos

<sup>(</sup>a) Cioè, si adorna,

LXV Così Amor per questa l'ontesaura (a) Si altamente, e sì costei per lui Di tanta fama ne' suo' versi s' aura. (b) Così onesto amore a fatto dui Eterni al mondo. Onore di Provenza, Quanta gloria ti segue di costui! Pensando in te nascesse tal semenza, Che inducesse a sì grand' altezza Alcun, che nato fosse di Fiorenza. Se tu avesti mai di lui contezza, O mai tel dimostrò o detto, o fama, Riconosci costui, che sì ti prezza. Perch' io a lei , O graziosa dama, Delle parole tue il gran tenore A conoscenza di costui mi chiama. Ma per virtu, che abbia, o per valore, Non poffo fermar gli occhi nel suo viso, Che la suo vista vince il mio fulgore. E questo infino a or si m' a riciso Dall' ufa conoscenza, ond' io mi doglio, Da cotanto vedere effer diviso. Perchè conosco, se pur ben mi voglio Aver conoscimento, Donna mia, Ch'i' semino affai più, ch'i' non ricoglio . Ma poscia che la tuo gran cortesia, Mi conforta d' aiuto ognor di fresco, Più non cadro, com' io Solea, tra via . Già

<sup>(</sup>a) Lo arricchisce di dignita e di gloria.

CXVI

Già conosco io, ch' egli è messer Francesco

Petrarca, quell' altissimo poeta,

Che solo ne' volgar' dilui m' invesco.

Perchè la via Latina è sereta (a)
Alla mia mente, sicchè la ventura
E' di colni, che'l vin, non l'acqua asseta.

E la mia donna, che al dir proccura, Disse, lascia il pensier, che non si vale, Ch' assai di me si presta la natura;

E guarda quella gente triunfale, Che seguon dietro al tuo Fiorentino, E quella deità, che li sa male.

Quando cogli occhi mi feci vicino,
A quella turba, ch' in diverse parte
Era partita all' entrar del giardino
Norse che fossi.

Non so che fosse, o scienza, o arte, Che li rendea di tanta autoritade, Che siammeggiava il ciel da tutte parte.

Il desio mi fu qui necessitade, Perchè la donna dimandai, qual fosse,

Di tanta gente la nobilitade.

E quella a mene: Tutti li riscosse
Sì gran viriù dalla comune morte,
Che non li vinse, ma sì li percosse.

E perchè tu di lor non me consorte.

Alcuna volia se con chiara norma Per me l'essenze lor si sieron porte.

<sup>(</sup>a) Pare che indichi Zenone di non faper la lingua Latina.

Quel che tu vedi che in dispari forma, Com' di chiarezza innanzi fu dispari Della virtà, che l'abito conforma. Quell' una parte fur li sette chiari, Sapienti Filosofi d' Atene, Che'l primo studio alor par che si schiari. Del prime Tales chiaro nome tiene, Chilon, Pittaco, Bias, e Solone, E Periander l'ultimo mantiene . Fu festo Cleobulus , che compuene ; Cleobulina la cui figliuola, Partori l'anno, e quella i mesi pone. (a) E dietro a questi vidi ogn' altra scuola, Di Filosofi stati, e si di loro Tua mente di lor nomi non fie Sola . Tu vedi Sesto, e Atenodoro, Seneca , Teofrasto , e Tolomeo , Secondo, e Tauro, e Egesia con loro. Polemo, e Antipater che nasceo .... Seco la febbre, e vedi Senocrate, Eschine, ed Erme, el' altro Tolomeo . Vedi Aristippo , Plato , Dema , e Socrate , Anaximander , Miso , e Pittagora Licurgo , Zoroaster , Gorgia , e Crate , Democrito, Anacarsi, e Anaxagora, Carneade, e Speusippo, e Filostrato, Porfirio, Crispo, e Zenone ancora. Senofila, Fedon, Pericle, e'l grato

Di-

<sup>(</sup>a) Vedi Laerzio in Cleobulo.

LXVIII Di Diogene, e Quintiliano, Plutarco, e Apuleio si nomato. Eraclito, ed Empedocles, lontano Non è da questi il buon Calcitero . (a) Ferecide, e Plotino a mano a mano. Hocrates al tempo d' Affuero, Panezio, e Catone, e Carneide E quel che scrisse d' Alessandro altero. Callistenes fu detto, ed Epimenide Vedi ch'il fegue, e vedi Alcibiade, Senofon, ed Antistene, e Parmenide E Stilpone, Zenone, Euripiade, E Ippoclides , Basilide , Apollono , Temistodes appresso costor vade . El' altro Diogenes Babillono , Aristides con loro, e tutti quanti Filosof nomati questi fono . Del nome qui di più Filosofanti Cercar non vo, ma seguitar di quelli

CAP. XI.

Ch' anno vantaggio come poetani; Se fama di viriù più li fa belli.

Appoi che i nomi dell' antica fama La dolce guida così mi scoperse, La lingua sua i mici orecchi chiama. Quan

<sup>(</sup>a) Forse Calcentero soprannome di Didimo . .

LXIX Quando si grata la voce s' offerse, E parlar vidi , colui è Orazio, E quello Ovidio, che d'amor reperse. Archilochus, Simonide, e Istazio, Con loro è Livio, Menandro, e Lucano, Orfeo, e Giovenale, Archita, ed Azio. Vedi Terenzio, Varro, e Claudiano, Luzio Pompeo, Gallo, e Marco Cato, Salustio, e Persio da ciascun lontano. Alcestide, ed Euripide dallato, Filemone, ed Esopo son con loro, Da Sofocles è Plato accompagnato. Valerio Catullo è con costoro, Dioscoride, ed Accio, e Ennia Quinto, E vedi il Siciliano Diodoro. Vedi chi la Grammatica a distinto Prisciano , V guiccione , e'l buon Papia, Donato , e Marco , (a) Aristarco n' è vinto . Vedi i maestri di Storiografia Tito Livio , Tullio , Plinio , e Trogo , E vedi i grandi autor d' Astrologia, Possidonio, Eudosso, e più là pogo Arato vedi il grande stellatore, Nè alle tragedie Pacuvio erogo. Demosten vedi , che fu oratore , Curio, e Marco Planto, Anaximane Maestro d' Alexandro Imperadore. Di Storici con questa turba vane:

E 3

<sup>(</sup>a) Forfe Mauro .

LXX

Diodoro, e Daves, e Valerio, e Dite Nè Rettorica in basso non rimane?

Vedi Plutarco dopo tante vite, Con esso Tullio tanto grazioso,

Nè di veder bisogna ch' io t' addite

Erasistrato, che conobbe al poso (a)
D' Antioco l' amore, e vedi appieno

Già de' Romani l' ultimo riposo

Fu Esculapio, e vedi Galieno, Ippocrate, Avicenna, e vedi tanti

Ch' alla memoria la lingua vien meno. Tr ai el nome oggimai di tanti,

Che a poche menti la metà contasta, Perchè non v'è chi di virtù s' ammanti.

Ma tu diresti mai , Madonna , basta , Per la dolcezza prendi nell' udire

Di quella fama, che il tuo ngegno tasta.

Ora lasciamo di costoro il dire, Ora guardiamo che faranno poi Che seranno dinanzi al sommo Sire.

Che seguitar potrebbe dove noi

Volessimo nomar ciascun, che 'l segue Che perdessi veder quel che più vuoi.

Tu vedi ben che'l tempo ne persegue, M Tu vedi ben che quasi ognuno è giunto Dinanzi a Giove; guarda che ne segue.

Perch' io rispuosi, donna, mai dissiunto Non sui ne esser vo' dal suo disso,

Non

<sup>(</sup>a) Per polfo.

LXXI Non che a questo bisognevol punto. E detto questo mi volsi, dov' io Sì onorato vidi il mio signore, Appresentar dinanzi a quello Iddio. Quando veduto dal gran tonatore, Apollo, diffe Giove , chi è questo , Che par che degni teco tanto onore. A cui Apollo grazioso e presto Rispuose: O deità, costui è quello Cb' al mondo, a fama d'elimento sesto. Costui è il prezioso, e 'l gran vasello Delle virtu, dottrina, e iscienza, Ch' onora il mondo, e fa di se il ciel bello. I non so dov' io m' abbia più eloquenza, Nè Bacco, (a) nè Minerva so vedere, Dove possan veder più sapienza. L' altra virtu non so come potere Si possan più vedute effer altrove, Che cosa per se stessa può valere. I' vo' che sappi, grazioso Gieve, Ch' il mio antico e famoso monte, Che dottrinavan mie Sorelle nove . Che mille dugent' anni e più , che fronte. Alcun altro non fece per cercarlo, Nè per gustar del glorioso fonte. E se alcuno fu indotto a farlo, A quella altezza l' ingegno non giunfe,

. statistica E 4 c. . win can Che

<sup>(</sup>a) Bacco è presidente delle Muse egualmente che Apollo.

LXXII
Cbe puote degnamente incoronarlo.
Ma sol costui, che lattò, e munse,
Le Muse, e il sonte per modo ch' il trovo
Di dietro a tutti, ben ch' il primo giunse.
Così tra tanti antichi un tanto nuovo
A me giunse la vita, e a lor la morte,
Come per questi, e per lo mondo provo.
Però, o Giove, le celesti porte

Sieno aperte a costui, e dato il luogo, Ch' a tania degnità si da per sorte. Ma perchè l' uno tanto, e l' altro giogo

Del bel monte cercò, a meritato, Di mia man l'incoroni in questo luogo.

Acciò che di ppiamente coronato
Sia conosciuto per lo doppio stile,
Che tenne poetando laureato.

Io, che guardava quelli alma gentile,

to, the guardava quest asma gentile.

Vdendo quesla lode, the tol vero

Cotanta deità la fe simile.

Rifermo gli occhi dove quello spero Veder, che per Apollo detto fue, E in questo vidi Vergilio ed Omero;

E Aristotil, che su terzo a due, Ciascuno a presentar la suo ghirlanda, Sotto la qual contien tanta virtue.

Perchè Apollo la prima domanda D'antica palma, ch'è fegno di gloria, E quel giusto poeta ne 'ngbirlanda. Dell'alto olivo, che porta-vettoria

Incoronò costui secondamente;

LXXIII Equella , ch' appresenta gran memoria , Alla seconda terza fu seguente, Cioè del verde lauro, che l' amava Come si vede nel suo rimanente. Così Apollo questo incoronava Si altamente, come avete udito, Quel che ciascun seguendo s' allegrava. E Giove che crediamo avea sentito Di questo la viriù tanto profonda, Ciascun tacendo, fu parlare udito: Graziofa alma, nobile, e gioconda, O Francesco Petrarca, o degna luce D' esser nel cielo a' mortali seconda. E poi contra la turba questo duce Parlo si chiaro, che ciascun l' intende Per la virtù, che sì alto il conduce. Nel ciel , che più della suo luce prende Sia locato costui, siccome quello, Che l' un per l' altro penetra e risplende, Ma sia lontano si nobil vasello Più altamente, siccome nel cielo Che sia di tanta gemma degno anello. Laddove alcun momento non fa velo Alla chiarezza sua , che non dimostri, Il primo, eil secondo, e'l terzo zelo. Quindi saranno i celesti chiostri Visivi agli occhi suoi siccome vivo, All' intelletto l' arte par che mostri . In quel mi par che degni effer visivo, Veduto da ciascun, che agogna dove,

LXXIV

Si coglia il lauro, la palma, e l' ulivo. Vdito da ciascuno il sommo Giove, Dignum, & iuftum eft , ciafcuno canta, Perchè più degno non v'è luogo altrove, Da conservar così felice pianta.

#### CAP. XII.

L A dolce melodia che a se mi trasse Col dolce suon delle parole sante Si dolce paradifo se durasse. Ma il dolce finir fu poco stante, Quando posato la donna mi dice, Ascolta, che mi par che gente cante. O alma graziofa al ben felice, Vaiva voci, dal ciel crede quelle, Vien che t'aspetta la tuo beatrice. Deb vien quassi da noi a farne belle, Vieni al giudizio tuo , sì che veduta Sia adornar lo ciel coll' altre stelle. E dopo tal vocazion compiuta Quattro angeli del ciel disceser tali, Cb' attender fu mestier la mente arguta. Venian cantando: O specchio di mortali, O onor del cielo , O benedetta alma , Egli è venuto il tempo che tu fali, Dove la gloria per virtu s' incalma, Acciò che veggi quell' amato figlio, Che volse onor di spina, e non di palma. Così vid' io a questi dar di piglio,

LXXV A quell' alma beata, e verso il polo Portarne in mezzo il prezioso giglio. Quando di dietro all' altissimo volo Ciascuno affissegli occhi riquardando Affai più presti, che messi d' Eolo; Beatus es, in eterno cantando, A una boce con si gran tumolto, Che udito non Jarebbe allor tonando. Quando Firenze , e' suoi , si vide tolto Dagli occhi quel sigliuol , che l' amò tanto , La doglia dentro si mostrò nel volto. Incominciando sì terribil pianto Cogli occhi, colle palme, c co' sospiri, Che l' impedia l' udita di quel canto. Così la passion di tanti viri. E'l canto di tant' alme mi surgea, Questo dolcezza, e quell' altro martiri. E l' un contrario l' altro combattea Nel petto sì, che tal combattimento Il sonno nella testa mi rompea. Si che tornando al vero sentimento, Così perdendo quella visione Col sonno insieme per cotale avvento, Che mi presto di ragionar cagione Della famosa gloria, che mi pare D' ogni fama mortal conclusione. La fama sua non ne sta nel lodare Di me, o d' altri, che 'l buon dica amore, O beneficio l' induce a parlare.

Ma il giudizio di cotanto onore,

Gin-

LXXVI Giudica ciò la manifesta prova Del gusto, che riman di tanto fiore. E così l' opre, le parole approva Di tanta verità, e credo il tutto Di tanto effetto la fama non trova. E questo avvien, perchè non è costrutto Ancora universal ciò, che la morte. Della sua vita mostra il chiaro frutto. Ma quando le saranno bene scorte, Per l' universo tutte le suo cose, A tanta vista fur le menti corte. Costui che collo studio suo famose Al mondo fe cotante cofe note, Coll' antica virtu a gli altri ascose La morte di color, che morte puote Far che affai o poco non sien visti, La vita lor gran tenebre perquote. Siccome Oratori, e Autoristi, Astrolaghi, Grammatici, e Rettorici. Dottori , e Geometri , con Legisti Filosofi Epicuri, e Pittagorici, Civili, e Criminali, e ogni stile, Comici , Artisti , e naturali Stoici . Con quelli ch' banno l' animo gentile, Che amore, e virtu insieme a degno De rithimi (a) volgare il bello file O di versi poeta! O gran sostegno

<sup>(</sup>a) La nostra voce Rima viene dal Greco

LXXVII Delle scienze, la morte di tele Nè mezza morte, nè lassato ingegno. Chi più farà sopra di voi corfale, Certo, s'altri non segue il vostro canto, Può d' infinito divenir mortale. Che, come Persio posto è dall' un canto Per la sua scurità, o quanti tali L' altezza lor fard flar da un canto, E questo sie che non sarà chi scali Tanta profondità, nè a tanto volo Si troverà chi abbia acconcie l' ali. Perchè costui , che visse al mondo solo , Non folo voi, ma ciaschedun che serisse Cercò del mondo, e di ciaschedun polo. O quanti ne sveglio mentre che viffe, Che gli anni, e'l poco ingegno tenea fioghi, Che l' uno o l' altro a lui el contradiffe. Perchè tornar sotto i medesmi giogbi Convegnon poich'è morto, e non è chi Con grande altezza la lor fama proghi . (a) Però piangete voi l' ultimo dì Di tanta vita, che da voi divelve Quel, che nodriti v'à insino a qui. Piangan Driade, Naiade, Ninfe, e selve, Fauni , e Amazone , epiaggie, e monti , E lagbi, e stagni, e d'ogni ragion belve. I verdi colli, e le chiarite fonti, I folti boschi, e i prati pien di siori

a) Cioè, proroghi.

I.XXVIII E ciascun siume che ascenda o monti . (a) E gli augelletti piangan, che gli amori Svegliano nella dolce Primavera Ne i notanti pesci n' escan fuori. Pianga Diana colla casta schiera, Liti diserti, e spilonche silvestri, Gl' antichi porti, e ciascuna rivera. Selvaggi uccelli, e ancor fiere campestri. E non sie maraviglia, sed ei piange Nella fredda stagion le nevi alpestri. Eufrates , Tigres , Nilo , Ermo , Indo , e Gange, Tesino, e Po, Varo, Arno, Adice, e Tebro, Tanai, Istro, Alfeo, Garonna, e'l mar, che frange Rodano, Ibero, Ren', Senna, Arbia, Era, L' auro, l' ulivo, e la palma rimanga, Edera, abete, pin, faggio, o genebro. Ben è ragion, che ognun di questi pianga, Perchè gli onora tutti, e con ciascuno, Contra la morte la suo vita stanga.

Contra la morte la suo vita stanga. Che come necessario su ognuno Alla sua vita, così il viver suo A ciaschedun di loro su opportuno. Sicchè, Lettore, or nel giudizio tuo,

<sup>(</sup>a) E la prima volta che ho fentito dire che i fiumi montino.

Che fu del mondo, e così il mondo suo.

Dunque s' ci fue comune semenza

Comunemente piangan tutti quanti,

E più a chi più nuoce suo partenza.

Piangan le donne, e i giovanetti amanti;

Pianga ciascun, che ha spirito d'amore,

Piangan li suon degli strumenti e canti.

Pianga la Terra, e con lei pianga Amore,

Pianga ciascun Tiranno, e pianga quello,

Ch' è da Carrara sì giusto Signore.

E degli altri può star vera credenza,

Ch' é da Carrara si giusso Signore.
Con esso pianga il cavalier novello,
Messer Francesco, (a) che cotanto bene
Perdè, quando perdè l'amor di quello.
Ma il suo padre doler si può bene,
Pensando che amato su da lui
Ottr' all'amore, che oggi si mantene.
La verità non si nasconde altrui
Di questo dico, siccome si vede
Nel deliberamento di cossui,
Che a ogni voglia quel, che giusso crede.

## CAP. XIII.

I O dico ritornando ove partire Non so per la dolcezza, che m' invoglia A quanto più ne dico, più ne dire.

 $L_{ui}$ 

<sup>(</sup>a) Francesco da Carrara figliuolo di Iacopo Signore di Padova.

LXXX

Lui, che non mosse ostinata voglia A riposarsi la , dove vedemo , Ma la viriù , ch' alla viriù s' invoglia ,

Ch' essendo già di sua vita all' estremo Questo preziosissimo Petrarca

Questo preziosissimo Perrarea
Pensava ove posar l'ultimo remo

Della vittoriosa e stanca barca, Perchè quanto la mente gli ricorda Truova la gente di gran vizio carca.

Perebè la verità con lui s' accorda, Che più compiutamente non ripara Quella viriute, che negli altri è sorda, Che con mester Francesco da Carrara;

Perchè stimando sol costui più digno Della suo vita, seco li su cara.

Lo qual signor grazioso e benigno Lo riceve si graziosamente, Ch' egli stimava se di tanto indigno.

Io non mi ammiro se di lui dolente Pensando che per esser a lui presso A più maggiori vuol esser esente.

A più maggiori volo ejer ejenie.

E questo è quasi natural commesso,

Che la virtu ricorre alla virtude,

Che l' uno all' altro su degno concesso.

Così duo forme un abito conchiude, Ma così morte l'essenza disforma, Facendo le speranze vane e nude. E tu Arquà (a) di che maniera norma

Per Conol

(a) Arqua monte nel Padovano, dove è sepol-

LXXXI Per te si feguirà di tal tesoro, Che morto e vivo ne tenesti forma. Io non so se ti segue o canto, o ploro, Che l' una parte manifesta il danno, E l' altra in te suo morte fa notoro. Tu cuopri l'offa, che coprir non anno Potuto, per amore, o per pregare, Le gran città, che invidia ten' aranno Così veder ti puoi nobilitare Appresso di quel monte, ch' a più fama Tra gli altri nel poetico volgare . Già il gran dir di poesia ti chiama Del Fiorentin messer Giovan Boccacci, Che onor di Bacco, e d' Apollo t' infama. E se di gloria gli altri tu minneci, Tu ai ben d'onde, ma suppil tenere, Perchè mi par veder ch'altri procacci Con più onore quel corpo potere Ornar nella città, sì che convienfi Chi a la possa sì tassi il volere. Ben sò che per difefa teco penfi, Che perchè vivo molte volte eleffe, Che morto il corpo folo a te si spensi. Perchè non credi che chi può, facesse Contro suo volontà dopo la morte, Quando vivendo contro non fi messe. Ma l' uno e l' altro convien che comporte, Ciò, che per più onor fie giudicato Da quello amor, ch' eletti gli a per forte .

LXXXII La morte per suo bocca t. a dotato Di tanto corpo , dunque per cagione , Che ciò che tieni ti venga lassato. L' antico padre Checco d' Allione , Con reverenza priega, come quale Teneo e tiene gran divozione. Che ti lassi la fama sua mortale Con quel sepolero, che già si ragiona, Che dee coprir lo corpo poetale. L' nniversal Guasparro da Verona Della medesma grazia sì ne prega, Nodrito Sulle rive d' Elicona. E se l'amore di costor tel nega Reverente pregar, non effer tardo Quel che al vero suo bilancia rega. Dico dell' industrissimo Lombardo, Che tanto dominò del suo signore L' opre, di ciò mi lascia esser bugiardo. L' effetto dimostrò il grand' amore, Che gli congiunse alla amistà supreme, L' un dall' altro aspettando grand' onore . Questo Lombardo evidente preme Delle Muse d' Apollo st le tette, Che molto latte per la bocca geme. E l'arti liberal non son disdette, A quell'ingegno, che cotanto il doce

E se'l giudizio di costui t' invoce, Quanto giovar ti può ciò che triompi

A far di molti antichi le vendette.

Di tanta gloria, tu perdi la voce. Or con divozion di prieghi rompi Sì di questi e degli altri quel difio Che li fuga mutar quel di che pompi. Che tegni ciò che tener può da Dio; Ma a questi riman se tener puolo, Secondo, che conprendon gli altri e io. Ma il sì e 'l no sta in Francescuolo , (a) Giovane si discrete e virtuofe, Che come gener, si può dir figliuolo. Lo qual come prudente e graziofo Col configlio di questo va, ch' aendo L' onor del padre di chi venne sposo, Lo torre e il lassare in lor conprendo; Ma ciò, che ne consiglian sempre mai Col fignor Carrarese riferendo . Lo qual ficcome vivo l' amò mai . Sì l' ama morto, e sì tanto 'l gradifice, Ogn' impresa di questi, ch' udito ai; E quafi come debito ubidifce : Per grand' amore ciascuna domanda Col configliato amor fi riferifice . Il fine par che per ancor si spanda, O grazioso Arqua, sì che conforta, Il dubbioso pensier di speme blanda.

<sup>(2)</sup> Francescuolo Geneto del Petrarca .

LXXXIV

S'io avessi; lettor; la sida scorta; Che si parti da me col sonno insieme; La tema del parlar sarebbe morta.

Perchè la lingua abbandonata teme Non commetter difetto nel feguire, Quel defider, che tanto il cor mi preme:

I lassero di tal poeta dire A un più dolce stile; e più sicuro Accompagnato, o solo; di fallire:

E piangerò cogli altri il caso duro Di tanta morte, e con giusta fronte Son per chiarir quel, che altrui fosse scuro:

Dico, lettor, della pietosa fonte; La quale i' lasso per cercar colei Che vuol eb' io salga il dilettoso monte:

Ove perch' io volessi, non potrei, Che la giornata è grande, e'l tempo è cotto

E l'ingegno non giunge ai pensier miei: Ma se la morte già non mi fa torto

Innanzi tempo credo trovar quella, Che meco farà vivo, ciò ch' è morto. Qui lasso teco il corso di mia stella,

O tu che leggi, io mi parto, addio, Ne più con meco, ma con lui favella: E se avessi di saper disso;

Qual io mi fossi mai, o morto, o vivo, Nel quinto canto truovi il nome mio.

Da Catellina cogli altri dirivo, E in Padova di tanto venni autore,

D'un

D' un mese e due quel poeta privo. A laude del magnissico signore Di quella terra, che trionsa il carro, Finita è l'opra satta per sue amore; Sicchè la lingua cost tacere sharro;

# FINIS.

Editus fuir libellus iste Paduae per Zenonem Pistoriensem ad laudem Domini Francisci Petrarchae. Anno Domini MCCCL XXIV.

Rime d'alcuni antichi a Messer Francesco Petrarca, ed in sua morte.

I. Sonetto di Maestro Antonio da Ferrara mandato a M. Francesco Petrarca.

II. Comes Ricciardi a Domino Francesco Petrarca P.

III. Rifposta di Ser Minghino Mezani di Ravenna a M. Francesco Petrarca P.

IV. Sonetto di Matteo di Landozzo degli Albizzi a Messer Francesco Petrarca.

V. Morale di Franco Sacchetti da Firenze per la morte di M. Francesco Pettrarca.

F 3 Q 10-

LXXXVI Novella Tarpea, in cui s'asconde Quell' eloquente e lucido tesoro Del triunfal poetico, ch' alloro Penco colse per le verdi fronde; Apriti tanto, che quelle faconde Tue gioie si dimostrino a coloro; Ch' aspettano, e a me, ch' a ciò m' incoro Più ch' affetato Cervo alle chiar' onde . Deb non voler ascendere il valore; Che ti concede Apollo: che scienza

Comunicata fuol moltiplicare; Ma apri lo Stil tuo della loquenza E voglia alquanto me certificare,

Qual prima fu o speranza, o amore.

II. P Enche ignorante io fia , io pur ripenso D Nella mia mente i valorofi fatti De' buon del tempo antico, ed i loro atti, Che solo in ben fero ogni lor dispenso. All' armi, ed alla scienza, era lor senso, E qual valea per li amorofi tratti; Perche con questi, e non con quei m' accatti, Di cruda doglia sta l' animo offenso. Solo una cosa piglio per conforto, Cb' io fon con voi in vita, e a un tempo; Di cui la fama sempre cresce a volo. Spero però che mo, o a suo tempo, Mi riconduca in più tranquillo porto Il bel dir vostro , ch' è nel mondo folo .

III. To fui fatto da Dio a suo simiglio, Ebammi legato in si distretti nodi, Che scioglier non si pon, tanto son sodi; E perciò, che mi dacontento, il piglio.

Nè io del suo operar mi maraviglio, Che so che tusto'l sa perchè m' aprodi; Teco m' accordo al hel ver, che disnodi, Che più virtù s' acquista nel periglio.

Che più virtù s' acquista nel periglio.

Non mostra in se nocchier virtù leggiadro

Per prosper corso di stella serena,

Ma per tempesse impetuose e adre.

"Comingia de la comingia del comingia del comingia de la comingia del comingia del comingia de la comingia de la comingia de la comingi

l' seguirò una donna, che mi mena Ben per aspro camino, e sa sì fare, Che non mi stanco andando, u' vuolmi; e pare.

IV. Cchi miei lassi, omai vi rallegrate, A
E stringete le lagrime, e 'ospiri;
Si quetan dentro i miei gravi martiri,
E già banno un poco triegua, e quietate.
E tu, Amor, che tanto in me hai provate
Le tue sier' armi, e sempre i miei destri
Per quella, come vuoi, li volgi e giri,
Ora mi presta alquanta libertate;
Sì ch' io possa parlar soavemente;
E vedere, e udire il mio tesauro;

Il maestro, lo specchio, e il mio signore.
Come contento sono oggi altamente,
Poich io son giunto a quei, che dolze lauro

Orna le tempie del suo gran valore.

LXXXVIII

Y.G Ran festa ne fa il ciel, piange la terre, Duolsene il purgator, stride l'inferno, Poich' el Petrarca è morto Fiorentino; Colui, che sempre avia co' vizi guerra Cercando ognor modesto el regno eterno, Tale avia gli occhi inverso il ciel divino ... Nelle tre Teologiche fu fino Vivendo ognora colle Cardinali ; Maestro delle sette Liberali Con dolce stile, e con vaga eloquenza, Fonte di senno , e fiume di scienza, Companitore d'ogni prosa e metro. E se'l vero io impetro Diffinitor di linguaggi diversi, Rinnovator de' paffati costumi, Municor de perversi, Dimostrator di leggi e di dottori, Delle antiche virtù degli autori. Dunque è ragione, se'l ciel ne fa festa, Che nullo in poesia tale ebbe mai; Perd Giovanni e Pagol l'accompagna Fra' nove cori, e l'angelica gesta Di grado in grado, e ne celesti rai: E Pietro il guida, e d'aprir non ristagna Infin ch' eg li è fra quella turba magna, Che gli Apostoli vede, e i Vangelisti. Ivi l'abbraccian quattro dottoristi, E con loro è Grisostomo, e Bernardo Ifidoro , & Anfelmo , e Pier Lombardo Se-

Severino , Bafilio , e il Nazianzeno, EVgo; e il Damasceno; Dionifio affai più di questo file; Con lui falirono alla divina aura Ove alla madre amile Vergine feron di costui offerta, Ch' innanzi a Dio gli dier la gloria certa: Piange la terra, e non è maraviglia; Perchè a ciascun, che con virtà vivea. Mancato è il lume , che gli dava luce ; Piange Parnaso, e tutta sua famiglia, Clio, e l' altre mufe, che folea Veder ciascuna trallor questo duce: O Elicona, chi giammai conduce Alcun ch' avessi voglia del tuo fonte? Poi che spilonca già è fatto il monte; E quel; che più in me la vita grava; O lasso che la tavola fi lava, Enessun segne , e viaschedun fi tace . Chi leverà chi giace? Chi guarderà le menti ; e'l lor sentiero? E chi darà d'aiuto all' altrni alma? Chi fia d' ingegno altero; Perduto effendo il buon nocchiero accorto; Ch' ad ogni vento avia sicuro porto? Se il Purgator si duole ; e banne pena; Giuste cagione è , che nessun si muove ; Ne può veder quanto egli è degno il ciele; E l'aspettar gli grava; onde si sfrena Ciaf-

### LXXXX

Ciafcun nel pianto dicendo : ome! dove Per nostra colpa atbiamo a gli occhi il velo! Bramando ognuno uscir dal sottil telo Per Salir nell' impero fra le stelle ; Per veder questo fra l' anime belle. E evvi forfe alcun , che 'n versi firisse Che piange , che non fe mentre che viffe Tanto ch' andasse subito al suo loco Senza provare il fuoco. Cost riprende alcun nell' altrui loda Vago negli ultimi anni per mutarsi Da questa miglior proda; E molti priegan che chi vive priegbi, Sicchè il Signore al lor disio si pieghi. Al pianto de' dannati l' aspre strida Aggiunte sono almen da quella parte, Ove è chi diede il lume, e a se il tolse ... Con alte voci Virgilio fi grida: O fratel mio da te mi diparte Sol ch' io non fu', che di Dio nascer volse . Omero, Ovidio, Orazio, si raccolfe, Lucano, e altri affai, grave lamento Dicendo: messi siamo a tal tormento Che non Sentimmo la diritta fede . Per questo mai nessun veder si crede Cost piangère altrove maggior turba. Aristotil fi turba Socrate, Plato, tutti ad una voce: Nulla Sappiamo , e crediam Saper tutto;

E quel che più ci nuoce, E non poter veder questo tesauro, Che tanto visse sotto il verde lauro. verrois a tal romor si mosse.

Averrois a tal romor fi mosse Dicendo: o lasso, che mi valse il tempo. Nel qual disposi il gran comento mio; Che non credea giammai ch' un altro fosse. Che vedessi quanto io, tardi o per tempo? Or veggio ch' io non scorsi la dal fio: Veduto a questo più, che non vidi io, Onde io son cieso, e di vederlo bo voglia. Democrito si pinse a tanta doglia Dicendo: ora io son qui pur maladetto, Per caso fortunato il mondo retto Esser sostenni, ma non per ragione: O falfa opinione, Che fatto perder m' bai la patria lieta; E ora peregrin per sentir peggio Son dal caro poeta.

Egli Epicuri, e chi con loro attefe, Si percoticu nelle mortali offese. Nino con molti Soriani regi

Dicevan: chi fara antor di noi?
Piangon gli Perst, e così gli Tebani.
Segua come uom che veggia facilmente.
Nè temo di cossui, chi il ciel supremo
Riceva il dono che nessun maggiore;
Nè di mia vita curo mai niente;
Che il sue vivar disa pel vivente:

LXXXII Che morte nel di terzo Del fol lion fettanta quattro e mille Trecento spense qui le sue faville.

# Correctiones Catalogi MSS:

Pag.

7. l. 2. De differentia attentionis & ora-

---- 1. 3. Continentur vero haec

17. l.10. Funebrem orationem

19. l. 2. in quo haec habes.

21. 1. 2. librum Medicum continentem

---- 1.28. Actus quosdam

23. l. 3. continentur vero

27. l. ult. Scheda muris

20. 1.22. Michaelis Ducae

65. l.17. Hexabibles

71. l.23. Novellas

73. l. 2. Chrysobulon Nicephori .

79. l.12, Collectiones Technologicae multae & variae

83. l. 6. A quinto libro.

Cetera facile Eruditus Lector emendabit. In Glossario pag. 17. lege: Averro. Dal Latino aberro,



.

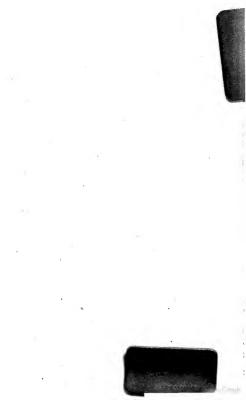

